



M' Mafre fif low & Monadian . Sendon . Sendon . Sendon .

## DELLA PIANURA SUBAPENNINA FRA L'ENZA ED IL PANARO

MEMORIA

DELL' INGEGNERE

ELIA LOMBARDINI

DEXTON

MILANO
TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA DEGLI INGEGNERI
Via S. Alessandro, N. 3 rosso

1865



## DELLA PIANURA SUBAPENNINA FRA L'ENZA ED IL PANARO

MEMORIA

DELL' INGEGNERE

ELIA LOMBARDINI



MILANO
TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA DEGLI INGEGNERI
VIA 5. Alessandro, N. 3 rosso
4 8 6 5

## PROEMIO

Dopo che l'idraulica italiana venne ridotta a principi positivi coll'auroc trattato della natura dei fiumi di Gian Domenico Guplelimini, generale era da ultimo il desiderio che quell'opera classica fosse rifusa, giovandosi delle copiose osservazioni fatte di poi sul corso de fiumi. Nestuno però ardi por mano ad un'impresa di tanto momento, e si trovò preferibile il partito più modesto di concorrere all'avanzamento della scienza con semplici monografie nelle quali i fenomeni naturali risultassero da un complesso di fatti osservati, raccolti e disposti con ordine scientifico.

Applicato ne' primordi della mia carriera, pel corso di un ventennio, ad un tronco del Po cremonese, d'indole variabilissimo, o vei cangiamenti di un anno superano di lunga mano quelli che in altri tronchi inferiori avrenggono nel periodo di due o tre secoli, solo dopo qualcho tempo mi naccorsi dell' immenso vantaggio ritrabile dall' assistere al lavoro assiduo della natura comendiato in così breve soazio di tempo.

Passato di poi în un ufficio centrale coll intendimento di estender ni miei studi agli altri tronchi di quel fiume, ed a' suoi affuenti, dopo le memorabili imondazioni del 1839, pubblicai nel 1840 la mia prima Memoria Sul sistema idrantico del Po, susseguita da un'Appendice del 1843, 100 mia idroppia finenti intello Réviti: Naturali e Testili sulla Lombardia; nel 1846, una Memoria Intorno all'importance degli studi ulla statistica dei fiumi; ed altra Sulla natura dei leghi, che risguardava principalmente le opere di sistemazione del lago di Como, allora eseguite. I miei studi eransi così limitati ai fiumi della pianura subalpina dal Trico all'Adispe, e mio desiderio sarebbe stato quello di estenderii agli

altri, d'indole totalmente diversa, della pianura subapennina e principalmente per la sua parte inferiore, ove in epoche storiche erano avvenuti immensi cangiamenti col colmamento delle preesistenti paludi. Essendomisi poco dopo offerta l'opportunità d'intraprendere in luogo siffatti studi, frutto dei quali è la presente Memoria, trovo opportuno di accennare le circostanze che hanno riferimento ad un tale lavoro.

Il Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione del Ducato di Modena, il primo settembre 1846 proponeva in un avviso i seguenti quesiti:

- «I. Presa in matura considerazione l' indole rispettiva dei fiumi Panaro e Secchia, e l'andamento dei medesimi, partendo dalla loro origine, come pure l'attuale condizione delle loro arginature, proporre i provvedimenti cle si ravviseranno li più convenienti per la migliore sistemazione dei fiumi stessi a salvezza delle adjacenti campagne del territorio Estense; non omettendo di esaminare distintamente i metodi che ora si praticano per la difesa di dette arginature, cioè di semplici scarichi e ritiri d'argini; di scarichi d'argini con opere di fascinaggio al piede; d'argini con diverse scarpe fino al quattro di base per uno di altezza; di tagli e raddrizzamenti di alveo, ecc., ed indicando i vantaggi e svantaggi derivanti da tali metodi dimostrare, coll'appoggio occorrendo di opportune mappe e calcoli, quali siano a preferenza adottabili anche pel successivo impegno della manutenzione; o quali altri si potessero sostituire, avuto riguardo alla località e circostanze diverse dei ripettui fiumi ».
- « Si avverte intendersi che li progetti abbiano ad essere conciliati con quella prudente economia relativa che li renda di conveniente pratica applicazione ».
- « II. Indicare i mezzi che si credano più facili e sicuri, ed in pari tempo di conveniente economia in confronto dei vantaggi che si otterrebbero per aumentare le acque d'irrigazione e macinazione in estate a comodo della pianura delle due provincie di Modena e Reggio, e segnatamente quelle che vanno ad alimentare il Naviglio Modenese. Si esige che i progetti vengano giustificati da un corredo di allegati e calcoli positivi applicati ai casi concreti della pianura delle indicate due provincie e del Naviglio suddetto ».

Le Memorie dovevano presentarsi avanti al 1.º settembre 1847, promettendosi un premio di L. 2500 per quella in risposta al primo quesito, e di L. 1500 per l'altra concernente il secondo quesito.

Sembra che il concorso a quei premi sia andato deserto, non essendosene, per quanto mi sappia, riconosciute meritevoli le Memorie presentale.

Nella primavera del 1847, col consenso della Cancelleria di Stato in Vienna, accettai l'invito fattomi dal Governo di Modena, di portarmi in luogo per lo studio di que'fiumi, e per risolvere alcuni questii che mi sarebbero fatti circa al loro regolamento. Quelli che allora mi vennero dati dal Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione erano i secuenti:

« 1.º Se sia utilmente applicabile ai fiumi Secchia e Panaro il sistema
delle così dette scarpe a gran base, e sotto quali condizioni possano tornare opportuni i raddrizzamenti d'alveo, esaminando principalmente il
progetto del taglio al Bacchello;

« 2.º Quale possa essere sulle arginature di Secchia l'influenza dei molini fluviali di Concordia, e se utile o no la totale distruzione di quello di Bondanello e dell'attuale sua chiusa per gli effetti che esercita sugli scoli Carpigiani e Novesi e sul fondo del flume;

« 3.º Quale, sotto il doppio rapporto della economia e della stabilità, sia il miglior sistema per le arginature del Po estense, in particolar modo per la difesa di Brescello, e della piarda di Gualtieri verso lo sbocco del Crostolo;

« 4º Quali massime sieno da seguirsi per compiere il Canale Narqigio da Bomporto al Finale sotto il triplice rapporto della navigazione, della molenda, e della ririgazione; se vi sia mezzo di supplire alla scarsezza delle sue acque in estate, e se opportuna ed eseguibile sia una chiusa al Pescale, che dovrebbe in caso non solo impedire la dispersione del le acque, ma servire anche ad una regolare distribuzione di esse fra le due novincie di Modena e di Reggio;

« 5.º Che cosa esiga la difesa del Finale, quali effetti sieno da ripromettersi inalveando Panaro in Cavamento, e finalmente quali condizioni potrebbe richiedere in caso l'interesse del Governo Pontificio:

« 6.º Quali sieno le disposizioni da prendersi onde portare sollecitamente a suo termine il progetto per la bonificazione di Burana nella promiscuità degli interessi dei Governi che vi hanno parte, e sotto quali principi fissare il comprensorio chie debba contribuire alla spesa dipendentemente da una ben ragionna classificazione dei fondi che lo compongono, la quale valga per ripartire la spesa stessa nelle plù giuste proporzioni >.

Avanti d'intraprendere le ispezioni locali per gli studi da premettersi alla soluzione dei questii precedenti, S. A. il duca trovò d'incaricarmi di un progetto sommario di ferrovia prossima alla strada Emilia, fra i confini di Parma e di Bologna, che presentai, entro quache settimana, sotto doppio aspetto. Compiute di poi le visite, che estesi sul Ferrarese al Po di Volano fino al mare, osservai come in luogo di dare risposte categoriche ai singoli quesiti, potesse tornare più utile il porgerle in una monografia, evitando per tal modo inutili ripetizioni, e giovandosi

per la intelligenza della parte descrittiva di essa; partito che venne

Quantunque la mia missione si fosse prolungata dai tre ai quattro mesi, pure, atteso il tempo richiesto dallo studio di un copiosissimo materiale posto a mia disposizione, e per corrispondere eziandio a non poche ricerche del Ministero, concernenti l'ordinaria gestione delle acque e strade, nell'ultimo mese soltanto dovetti stendere il mio lavoro, che per tal modo veniva a risentire gli effetti della precipitazione colla quale era proceduto (1). Presentatosi questo al Ministro in doppio esemplare, egli manifestò il desiderio che venisse pubblicato onde servire di guida ai giovani ingegneri di quello Stato. Avuto riguardo alla sua imperfezione, solo dopo qualche esitanza vi ho aderito, prendendo però tempo onde rettificarlo e dare eziandio in appendici, o note finali, maggior sviluppo a parecchi degli argomenti più importanti in esso svolti.

Frattanto l'intensità dell'applicazione colla quale mi era dedicato al disimpegno di tali incombenze aveva scossa la mia salute che era rimasta inalterata fino dall' infanzia, e destinato, qualche mese dopo, alle funzioni di direttore delle pubbliche costruzioni della Lombardia, si aggravarono sempre più i mici incommodi, al punto di vedermi condotto all'orlo del sepolcro. Malgrado le affievolite mie forze, sostenuto quest'ultimo incarico pel corso di nove anni, in tempi difficilissimi, e ritiratomi di poi dal pubblico servizio per dedicarmi nella quiete agli studi di mia elezione, fra gli altri lavori che intrapresi non dimenticai quello del Modenese, rettificandolo e facendovi delle aggiunte che in estensione pareggiano all'incirca la Memoria primitiva. Taluna di queste, concernente i cangiamenti avvenuti in epoche storiche nella pianura a destra del Po, potrebbe per avventura reputarsi troppo diffusa e di carattere archeologico. Ma veduto che siffatti cangiamenti vennero operati dalle acque e che la semplice erudizione non è atta a spiegarli, richiedendosi cognizioni idrologiche onde porre d'accordo le circostanze di fatto, gli accidenti del terreno e le leggi naturali coi documenti storici, mi vi sono applicato con fervore. Imperocchè trattasi di un nuovo ramo di scienza, che possiamo chiamarc geologia storica, pel quale la bassa valle del Po offre un campo vastissimo, ove siffatte ricerche torneranno di non lieve

(1) Ottre al copinso materiala che misa a mia di- mettare inaieme il mio lavaro. In quanta circustanza spanizime il Ministero, moltinimo me se mitr, in- mi sorre l'obbliga di ceprimere in mia ricasocenza sciandamene a ma parte in danno. I'egropia mio anche al lavati jaggareri d'acque e tirade che si pre-

nanion Ingegeoru Ginseppe Mannuti. Ispritore ge-merale d'acque a strate, del quale deploro la per-dite. Satami cumpagno selle mi escursimi, mi alle r. Rancali, come para mangiore del Costo militare informazioni da ini avute debbo principalmente signor Araldi. quel cumula di notitie che mi occorrevana par

giovamento, non solo alla fisica dei fiumi, col tener dietro ai processi in ciò seguiti dalla natura, ma ben anche alla storia civile del paese (2).

Invitato, non ha guari, dalla Deputazione provinciale di Modena a rendere pubblico il mio lavore, mi vi sono determinato, attes o l'impegno da me assunto, ma con qualche peritanza, sia per difetti nel suo primo impianto, sia per inesattezze invoitabili nella espositione di fatti raccolti con incompleta cognizione dei luoghi, sia per essermi inoltrato in questioni archeologiche nella patria dei Sigonii e dei Muratori, ove eruditi distintissimi proseguono nella via loro tracciata da questi luminari dolla scienza. Le obbiezioni perciò che mi si faranno da persone competenti, le accoglierò con animo grato per valermene onde retificare le mende non infrequenti che si scorgeranno nel mio scritto; facendo voti perchè in tal modo si possa raggiungere la verità, la quale fu sempre l'unico scono delle mie ricerche.

(?) La nia Nemoria manoscritta presentata al l'Aurarean a siniatra dal Panaro, ho trovato oppor-Ministro di Nodena, portava il tisbio: Della condi-i tano di sottilore alla circoscritican politica qualiciones direndica della piessare neinena, att. Der la lisiano della piessare nelospossaio fir l'Enas ed il aggianto fattori di pol, astendendani is mia ribert- Pinaro, cal, sella parta ina, corrispondera anticecha natica il Mandrono a destra del Per, ed al | mancri la pudice chianzia Bondono. Ne' Cenni da me pubblicati intorno al sistema idraulico del Po (t) ebbi ad osservare « che l'attuale posizione di questo fiume venne a stabiliris dore l'azione delle correnti oposte d'ambo i suoi versanti « si equilibrava; dove cioè le materie trascinate dalle correnti stesse venivano in certo modo a corrispondersi fa loro nel peso e nel vo- lume delle parti che le costituiscono; e quindi nella naggiore o mi- nore facilità del trasporto..... E siccome i fiumi delle Alpi erano « di portata asssi maggiore di quelli dell' Apennino, e quindi avevano « la facoltà di trasportare a più considerevole distanza nel piano tali materie, ne conseguiva che la posizione del Po dovesse riuscire com- parativamente più lontana dalle Alpi che dall' Apennino; lo che si è « generalmente avverato ».

Presi in seguito a dimostrare, che i depositi dei fumi alpini, per la parte pià elevata, dovevano essere auteriori all'esistema dei laghi della Lombardia; e passando a parlare di poi della direzione degli influenti del Po, e particolarmente di quelli delle Alpi, osservai come essi vi concorrano con un angolo che diviene mano mano più acuto discendendo dai tronchi superiori agli inferiori di esso, e come infine vi scorrano paralleli il Tartare o l'Adige senza confluiri (2), notandio in altro serito (3) che lo stesso avveniva pel Mincio avanti che l'arte lo portasse a sboccare nel Po presso Governolo.

Dovendo ora parlare della pianura subapennina fra l'Enza ed il Paanor, gioverà esaminare più da vicino con quale procedimento, giusta i principi preaccennati, siasi formato l'interramento della valle del Po, al fine d'indagare le speciali circostanze di quelli che costituiscono la detta pianura, e le conseguenze che ne derivano rispetto all'idraulica sua condizione.

§ 1. Legge secondo la quale I depositi fluviali hanno formato nella valle del Po la piannea compresa fra le Alpi e l'Apennino. — A quella valle doveva in origine corrispondere un golfo dell'Adriatico, la cui profondità sarà stata, a quanto pare, gradata-

(3) Cenni idrografici, inscritt nelle Notizie naturali e ciciti mila Lombardia. Milano, 1844, p. 149. Vedasi la carta idrografica del Po, tav. 1.

<sup>(1)</sup> Milano, 1840. Presso Pirola = Politecnico. rom. III. (8) Ivi, pag. 9, 10.

mente minore, risalendo dall'imboceatura verso il vertice della sua eoncavità. I fuumi delle Alpi e dell'Apennio da principio avranno formato
in quel gollo coi loro depositi altrettanti delta, i quali eol protrarsi si
seramo congiuni per i primi nelle parti più alte a cagione della minore
depressione e della maggiore ristrettezza della valle; dando così origine
al tronce superiore del Po. Questo, prolungando mano, mano il suo corso
nell'imo della valle stessa, si formava il letto colle proprie deposizioni,
le quali erano massime in prossinità di esso, e sempre minori nelle
parti più lontane, ove le sue espansioni venivano a cliarificarsi. Le alluvioni del Po si disponevano quindi nel senso traveresta della valle con
una contropendenza rispetto alla pianura formata da quelle de' fiumi
laterali, rimanendovi interposata una cavità o coerea.

Questa sarà scomparsa nei tronehi superiori, ove si eombinavano in maggior misura le cause preaceennate della ristrettezza della valle, e della sua depressione eomparativamente minore; rimanendo invee maggiormente pronunziata nelle parti inferiori. Tale eavità veniva perciò a segnare il confine delle allavioni del Po e di quelle dei funni laterali.

Ove queste ultime erano giunte a colmarla interamente, disponendo la pianura sotto una pendenza trasversale continuata fino al Po, esso avrà dovuto cedere all'affluenza delle materie che vi portavano i suoi tributarj, piegando il suo corso piuttosto a destra che a sinistra, a seconda che da una parte o dall'altra siffatta eausa era prevalente. Coll'allargarsi poi della valle verso la sua apertura, i fiumi laterali venivano ad avere un eampo maggiormente vasto e eapace per depositarvi le materie elie traseinavano; e le alluvioni risultanti dal prolungato loro corso si disponevano con una pendenza trasversale mano mano minore. Anche il loro andamento doveva risentire gli effetti di tali pendenze, per rivolgersi più o meno direttamente al Po secondo elie quella traversale della pianura prevaleva in maggior o minor misura sulla longitudinale. Ove poi per l'interposizione della cavità summentovata il corso di que'fiumi incontrava un ostacolo nella contropendenza delle alluvioni del Po, erano costretti ad assecondare la direzione di questo avanti di eonfluirvi; od anehe a rivolgerlo parallelo ad esso, e solitario fino al mare, quando un tale ostaeolo diveniva insuperabile. Vediamo ora dall'esame dei luoglui come il fatto corrisponda alle leggi preaceenate.

Da Torino a Castel S. Giovanni presso il confine Piacentino, gli interramenti portati dalle più poderose correnti alpine hanno respinto il Po fino al piede dell'Apennino, eccetto il tratto ove questo forma un seno sotto la foce del Tanaro.

Suecessivamente, per l'avvertita direzione de' fiumi alpini, la cui convergenza con quella del Po va mano mano diminueudo fino a scorrervi paralleli; e quindi per la scemata loro azione, esso si allontana dall'Apennino, portandosi nel mezzo della valle. E mentre a Brescello trovasi di già distante 30 chilometri dai colli parmensi, questa distanza diviene più che doppia da Ostiglia ai colli modenesi. Stabilitosi ivi il Po nelle proprie deposizioni, fra queste e quelle dei torrenti dell'Apennino dovette conservarsi lungamente un ampio stagno, il quale col progressivo avanzamento delle une e delle altre venne a ristringersi, e di cui vedonsi tuttavia le tracce, malgrado gli sforzi dell'arte per ottenerne il totale prosciugamento (1).

§ 2. Paludi preesistenti. - Dalla Trebbia all' Enza, quella bassura sembra esistesse ai tempi della romana dominazione, narrandoci Strabone (Geografia lib. 5.") essersi prosciugata da E. Scauro colla escavazione di canali di scolo (1). Dei successivi interramenti portativi dai fiumi dell' Apennino, non rimangono oggidì vestigia di sorta.

Dall' Enza al Panaro, sotto il nome di Bondeno, siffatto stagno vedesi ad ogni passo ricordato nei documenti del medio evo, conservando poi l'antico nome di Padusa per la parte inferiore fino alle dune dell'Adriatico. Ove esso presentava la maggior depressione di fondo, le acque ne avranno formato un lago più o meno esteso, a seconda della loro variabile affluenza. Risalendo mano mano verso l'Apennino, malgrado all'accrescersi il pendio del terreno, questo per la irregolare sua disposizione, ed in conseguenza delle espansioni de' fiumi, doveva tuttavia trovarsi disseminato di paludi, meno nelle parti ove i depositi si erano maggiormente elevati.

§ 3. Antica e nuova strada Emilia. — La strada Emilia da Bologna a Piacenza, sembra sia stata appunto tracciata sul margine di tali paludi. Imperciocchè, mentre il terreno frapposto alla stessa ed alle radici dei prossimi colli ha una pendenza di 5 a 6 per mille, che corrisponde all'incirca a quella dei torrenti dai quali viene solcato, al settentrione di essa strada siffatta pendenza si riduce bentosto al sesto, al settimo e perfino al decimo, cessando in particolare i torrenti del Modenese, dopo breve tratto, dal portar gluiaje, alle quali succede la sabbia (1).

(1) Per I cangiamenti avvenoti nella valle del Po, questo fine avene Senaro riuntiti diversi rami del in epoche gealogiche vedasi la mia Memorin - Po, lo che non ricavasi dalle migliori recenti var-Studi sull'armine de terreni anadernarii di traspor- sioni del green geografo, eve dicesi che ascingo to e specialmente di quelli della pianuro lombarda quelle pianure raccogliendoan in acque in canni-

Lombardo ed nache nel Gioranie dell'Ingegnere- (1) No torrenti del Reggiano pel maggior panda, la ghinje si spingonn fino a breva distanza dalla (1) Eraditi ed idrauliei distinti sapposero che a loro foce in Po.

<sup>-</sup> Milano, 1861, Inscrita nella Mem. del R. Istituto acrigabili da Piacenza fino o Parma. Architetto, Anna IX.

Un' altra strada, cui si dà impropriamente il nome di Antica Emilia, vedesi tracciata al piede dei colli da Imola fino all' Enza. Se Modena, come sembra indubitato, preesisteva alla dominazione romana, quantunque sul lembo delle paludi; egli è naturale il supporre, che una civilà più antica si fosse impossessata del terreno di essa più elevazio, incominciando dalle estreme falde dei colli, ove si sarà da principio costrutta la mentorata strate.

- § 5. Linea delle sorgenti nella pianura sabapenanina.

  Sulla linea lungo la qualo avviene l'avvertito rapido passaggio delle pendenze del terreno, questo è ricco di sorgenti e di uatura sortumoso; circostanza aflatto simile a quella cho osservammo nella pianura subalipia, ore la zona delle sorgenti che si estonic dal Novarese a Verona, corrisponde egualmente ad un risentito passaggio di pendenze, cui corrisponderebbe quello del terreno diluviale, nel quale non havvi traccia di regolari stratificazioni, all'altro stratificato, che sembra di origine fluviale (1).
- § 5. Flumi della planura. Tale pianura dall' Enza al Panaro, oltre a questi due torrenti che ne segnano per la maggior parte il confine, è intersecata dalla Secchia, più poderosa ancora, la quale con quelli ha le sorgenti nelle più alte cime dell'Apennino. Viene pure attraversata dai minori torrenti Modolena, Crostolo, Rodano, Tresinaro, Fossa di Spezzano, ossia Formigine e Tiepido, i quali, insieme ad altri di minor conto. traggono la loro origine dalle diramazioni della catena principale. Essi in generale scorrono incassati nell'alta pianura, ma non ovungne al punto di non espandersi su di essa in occasione di piene; sicchè rendesi necessario d' impedire tali espansioni mediante tratti d' arginatura. Considerata questa circostanza e quella eziandio che Modena venne fondata sopra un terreno sortumoso, e sul margine delle paludi, non è a maravigliarsi se, al primo declinare dell'antica civiltà, i suoi abitanti dovessero avvisare a rifabbricarla in località maggiormente elevata; se il suolo di essa sia ritornato sotto il dominio delle acque; e se queste coi loro depositi ne avessero pressochè cancellata la traccia.
- § 6. Cenno di qualche accidente notevole nella pendenza della planura. — Se valendosi di alcune livellazioni esistenti, si prenda da esaminare la disposizione del terreno; partendo dalla strada Emilia, pel tratto di 10 chilometri compreso fra Rubiera e Modena, scorgesi fra

<sup>(1)</sup> Cenni idrografici precitati, pag. 111.

il primo ed il secondo luogo una pendenza di circa 20°. E se ivi conduciamo dhe line normali alla detta strada; per la prima clu segue prossimamente l'andamento del canale di Carpi, rileviamo una pendenza di 1,50 per mille sopra circa di 8 chilometri; mentro per la seconda la pendenza non giungerebbe alla metà di tale misura fino alla Bastiglia, distante circa 40 chilometri (1)

§ 7. Canglamenti cui soggiacque il corso inferiore della Secenia. - Questa circostanza sembra attribuibile principalmente alla maggiore copia delle materie trasportate dalla Secchia, in confronto degli altri minori torrenti superiori a Modena. Attesa l'avvertita depressione del livello di questa rispetto a quel dorso alluviale o conoide su cui è collocata Rubicra, egli è verisimile che, chiamate le acque della Secchia verso la città mediante un canale di derivazione, in esso s'introducesse il fiume, abbandonando la parte culminante del dorso stesso. Per tal modo avrebbe presa l'attuale direzione da ponente a levante fino alle vicinanze della città, rivolgendosi poscia verso settentrione coll'occupare contemporaneamente altro canale rettilineo denominato Acqua lunga, stato forse escavato dapprima per congiungere la città stessa col tronco inferiore di quel fiume, o colle paludi che verisimilmente saranno state navigabili. In alcuni documenti storici del secolo decimo vedesi distinta l'Acqua lunga dalla Secchia, ed in alcuni altri posteriori invece si indicano l'una e l'altra siccome la stessa cosa, anche pel tronco superiore a Modena; lo che darebbe qualche peso a tali induzioni, ricavate dal solo esame delle condizioni dei luoghi. Questo ci conducono pure a credere che un tempo la Secchia scorresse ove esiste il Dosso di Gavello. il quale in forma di lunga striscia vedesi fiancheggiato dalle valli Mirandolesi, e si avanza fino al Bondeno Ferrarese. La traccia d'altro dosso simile scorgesi eziandio in prossimità del Finale, siccome lo indica la livellazione del nuovo Canale Naviglio, del quale si è già iniziata la costruzione partendo da Bomporto, per proseguirlo fino al Panaro, presso quest' ultima città, del che parleremo più innanzi. Quel dosso, su cui scorrono le duc strade parallele del Ponte dell'Abbate, e di Mussa Finalese, ha la larghezza di tre chilometri, e si alza per termine massimo 1",20, conscrvando lungo la sua parte culminante una cavità, la quale dà sempre più appoggio all'ipotesi che vi corrisponda l'antico corso di un fiume. In prossimità di S. Martino di Secchia, ove questa, diretta dapprima a settentrione, si volge verso occidente, vedesi la traccia di un antico suo

<sup>(1)</sup> Pre la zona di Ire a quattro chilometri di misara. Veggasi sell'anito prospetto i la litzifiazione larghezza a settentrione della Vla Emilia la perio dei principali finmi a canati della pianara degga à tuttavia farte, una di pasi secuna la naterola.

Meritevole d'osservazione si è il fatto che, ove souo avvenuti i maggiori interramenti di questo fiume, il territorio è dissenimato di folte abitazioni. Tale si è quello alla sinistra del suo corso attuale fra Campo Galliano, Soliera, Carpi, Novellara, e Corregio, ed alla destra quello compreso fra Cavezzo, S. Felice, Massa del Finale, Mirandola e Concordia, come pure il Dosso di Gavello summentovato, il quale rassomiplia ad una borgata non mai interrotta da S. Martino in Spino a Onarantoli, 'e prosegue fino a Concordia per una lunghezza di oltre venti chilometri.

Sòri questi terreni per i primi dalle acque, sopra di essi si addensarono le abitazioni, nano nano che si riducevano a coltura. Per lal modo dalla sola ispezione della carta territoriale si può distinguere a colpo d'occhio la parte della pianura più elevata da quella più depressa, la cui bonificazione flu posteriore, e richiese maggiormente il sussidio dell'arte.

Dall'esame dei documenti storici si ricava essere assai verisimile che ai tempi della romana dominatione il flume si dirigesse da Ribbiera verso Carpi. Non potrebbesi in vero affermare che allora proseguisse il suo corso lungo il Daoso di Garello, sul quale sembra si fosse stabilita la strada da Modena per Padova ad Altino ed Aquileja; oppure, abhandonto un tale andamento, avesse di già preso quello per Camurana, e Massa Finalese, ove corrisponde l'altro dosso preaccemato. Egli è per altro indubitato che nel medio evo seguiva quest'ultima linea, avendosi opi motivo di credere che fosse avvenuta una diversione delle sua eque, le quali si sarebbero rivolte a spagliare nelle valli del Sermidese. Solo in tempi non molto remoti, e cio en ella prima metà, a quanto sembra, del secolo XIV l'arte l'avrebbe inalveato tra argini, portandolo a sboccare in Po, fir S. Benedetto o Quistello (2).

<sup>(1)</sup> Yedasi l'enita carta idrografica della piacora, giori particolari sul casgiamenti coi soggiacque Tav. H.
l'endamento di questo e degli altri founi della pia-(2) Yedasi in fine la Nota A, ove si estro la mag-i area.

Siccome questo fiume nelle sue piene cagionava rotture negli arqui cle Naviglio, e vi si introduceva, apportandovi copiosi depositi di sabbia, che ne difficoltavano di poi la navigazione, la comunità di Modena, sul cadere del secolo XIII, dopo un evento simile, avvebbe preso il partito d'inalvaren tutto il Panaro nello tessos Navigito al disotto di Bomporto, ove si era introdotto. Il tronco inferiore del Panaro prese così il nome di Canale di Modena, che vedesi dato in latate scritture (1).

I depositi formati dal Panaro sarebbero assai meno estesi ed elevati che non sono quelli della Secchia. Giò potrebbe attriburis non tanto alla minor sua portata, quanto all'indole del terreno che costituisce i monti da cui proviene, ed alla maggior profondità della valle che da esso venne colmata. Anche l'Enra, nella parte occidentale della pianura, soggiacque a cangiamenti nol suo andamento. Un dorso rilevantissimo che attraversa la strada Emilia presso Calerno, e prosegue verso Castelnuovo; corrisponderebbe all'antico suo alvoo, o ad una antica sua diramazione, come si vorrebbe da taluno (2).

§ 9. Considerazioni sulla maggiore o minore natichità del corso attante di que fumaj, e angli effetti delle loro espansioni. — Premesso che un fiume torbido e disarginato rialza il terreno contigno su cui si espande nelle sue piene, e ciò in una misura che va seemando coll'accrescersi la distaura, perchè allora più difficilimente ti gimogno i suoi depositi; e premesso pure che la pianura della valle del Po ha in generale una pendenza da ponente a levante, se prendiamo da esame i profili travaressali della Secchia del Panaro, e del terreno interposto, rilevati nel 1788 dai distinti matematici el idrometri. Cassiani, Venturi, e Vandelli (1), ne ricaviamo conseguente di qualche importanza. Imperocchè, mentre il Panaro, tanto superiormente a Bomporto quanto inferiormente a Camposanto, vedesi accompagnato alla sua sinistra da uno spalto naturale che forma contropendenza col declivio generale della pianura, e che sulla larghezza di un chilometro circa si

<sup>(1)</sup> Vedati la precitata Nota A.

(3) BOLOCNINI — Memorie idrautiche per il Dipartinento del crostole — Reggio 1808, pag. 60.

1. pag. porta l'ittle del Piano della Colletta.

alaz da 1º,80 a ºº; alla destra di Socchia, inferiormente a S. Giacomo, non vedesi che mi tenue nissara un simile rialos sul pendio naturale e continuo del terreno. Alla sinistra di Socchia presso Villanova, sulla linea trasversale che va a Ganacche va a Ganacche una contropendenza, ma però meno pronunziata che non è quella la quale acconpagna il Panaro. Da ciò si potrebbe inferire che il costo della Socchia al disotto di Modena non dove esser molto antico, o che fino da suoi primordi dete essere ivi stata accompagnata di argini in guissi di non poter rialtarae gran fatto il terreno circostante colle sue espansioni. Da Rubieva a S. Giacomo presso Modena, per ciò che si dises, surebbesi essa inabenta travestralmente sul fino del proprio delta o conoide, e dopo quel punto, attraverso alle palandi (2).

In quanto al Panaro, siccome al disotto di Bomporto esso avrebbe occupato l'antico Caula Navigilo di Modena, i controforti che lo accompagnano confermerebbero l'ipotesi che il Navigilo stesso si fosse in origine condicto dai Modenesi uell'alvoe naturale del torrente Fornigine, detto anche Fossa di Spezzano. Quel torrente è invero di poca portata, di modo che parrebbe non aver pottato da sobo effettuare i notevoli abamenti del terreno che fiancheggia il Navigilo; na non è tollo che un tempo si scorresse unito anche il Tiepido cogli altri suoi ilimitenti, e che l'arte sola abbia condotto quest'ultimo a sboccare in Panaro presso Fossatia.

D'altronde non può ripugnare l'idea che quei torrenti abbiano formato un tale interrannento, ore si consideri che essi, abbandonati a sè, giunsero a rialtare colle loro espansioni l'antico suolo di Modena per cinque o sei metri nel corso di altrettanti secoli (3).

Non è pure inversimile che il Panaro stesso, il quale avrà cangiato in tante riprese il proprio letto su quei bassi fondi, abbia in parte formato il dorso summentovato, o solo od unito ai torrenti preaccennati, rivolgendo di noi il suo corso ad altra parte.

Tutti quei torrenti essendosi lasciati spagliare, ne'secoli di barbarie, a loro talento, rialtarono in generale il terreno, e resero perciò assai più facili e durevoli i posteriori bonificamenti. Se invece di ciò, dall'epoca della prima fondazione di Modena, una civiltà non interrotta avesse, come orgodi, ristratti que'liumi fira argini, il loro fondo sarebbe assi più elevato sulle laterali campagne; non si vedrebbero colmate le vaste paludi prossime al Po; ed il sistema diratulico di questo sarebbesi alterato in

<sup>(3)</sup> Il coctre-forte a destra della Secolia ella Buscasa che si vefizzao accessate cella precitata
ade, acito S. Martino arrabbe esteso ed. etvas. Nota A.
come lo à pare il feedo del fiune rispetto alte depresse canapagn, lo che sembra dipendere alle titati in Nota B intorno ni recceti scavi prapresse canapagn, lo che sembra dipendere alte titati in Nota B intorno ni recceti scavi prapresse canapagn, lo che sembra dipendere alte titati in Nota B intorno ni recceti scavi prapresse canapagn, lo che sembra dipendere alteria.

misura assai maggiore, particolarmente pel prolungamento delle sue alluvioni in mare. La pianura modenese insomma si troverebbe nell'infelice condizione in che vediamo ridotte le depresse campagne del Bolognese e della Romagna, molte delle quali è stato mestieri sottrarre alla coltivazione per rialzarle colle deposizioni dei prossimi torrenti, che senza di ciò si dovrebbero condurre pensili sovra di esse ad enormi altezze, con continuo pericolo di rotte.

§ 10. Riedificazione di Modena, arginamento dei fiumi, Canale Naviglio, deviazione del Formigine. - Dopo che ne'secoli di barbarie i Modenesi eransi veduti costretti ad abbandonare la propria città, a lasciarla in balia delle acque, ed a fondarne altra, che prese il nome di Città Nova; al primo risorger della civiltà, ed a quanto pare sul principio del secolo XI, avvisarono di ricostruire la prima, e di farvi ritorno. Contenendo di poi fra argini tanto il Panaro quanto la Secchia, vennero a bonificare una ragguardevole estensione di paese. Ed al fine di accrescerne la prosperità, escavarono il canale navigabile che da Modena si estendeva al Finale. Abbiamo veduto come a tal uopo seguissero il corso del torrente Formigine, detto anche Fossa di Spezzano, alimentandolo però con acque derivate superiormente dal Panaro e dalla Secchia, e con quelle ricavate dalle copiose sorgenti de' suoi contorni. Si è pure osservato come al disotto di Bomporto siasi introdotto il Panaro nel Naviglio, nel tronco superiore del quale, fino a Modena, continuava ad avere corso il torrente Formigine. Ma dimostrando l'esperienza che i danni arrecati dalle piene di questo erano più considerevoli che non fossero i vantaggi i quali si ritraevano dalle sue acque per alimentare il Naviglio, fu divertito quel torrente portandolo a sboccare in Secchia sotto Magreta; lo che sarebbe avvenuto nel 1546 (1).

§ 11. Cavamento di Foscaglia, e cangiamenti nel corso del Panaro al Finale. — Giovanni Bentivoglio, signore di Bologna, nel 1487, col permesso del Duca di Ferrara, fece eseguire il Cavamento di Foscaglia per lo scolo delle valli di S. Giovanni e Grevalcore, portandone la foce in Panaro, presso Santa Bianca. Rivoltesi poco dopo a sboccare in quel colatore le acque dei nuovi molini del Finale, nel 1535 il Duca fece convertire il tronco inferiore del detto canale ad uso di scaricatore dello stesso Panaro, colla costruzione della chiusa denominata Zocco del Muro al disopra della città, a maggior sicurezza di questa (1).

<sup>(1)</sup> Vedasi la Nota A precitata. | artio. Panarius == FRASSONI. Storia del Finale,

Vedesi quindi come in quel punto il Panaro si divida oggidi nei due rami denominati Caramento a destra, e della Lunga a sinistra, avendosi motivo di credere che l'ultimo corrisponda all'antico alveo naturale di un fiume, siccome lo indicherebbe il tortuoso suo andamento (2).

§ 42. Prima boulfacatione del territorio compreso fra la Secechia al IPanaro. — Si è di già osservato come la Secchia, attravenata la bassura dell'antico Bondeno, siasi portata dall'arte a shocare in Po, fra Quistiollo e S. Bennedetto, Accompagnata come il Ponaro da arripanture, si dovette avvisare a scaricare le acque interne del territori compresi fra i due fumi, ed a difienderii dai rigurgii del Panaro stesso e del Po, al qual effetto contemporaneamente, a quanto pare, alla presentati antavessione dell'ultimo trono della Secchia, e perciò nella prima metà del XIV secolo, sarebbesi costrutta una fosso o chiavica nell'arigine del Panaro, presso l'anteriore sua foco en Po di Ferrara, che chiaminasi Burana. Quella chiavica dovera ricostruiris nel 1476, cambiandone la positione, ma havvi dubbio che la cosa svesso il suo effetto (1).

Il canale di scolo nel quale si scaricavano tutte le acque di quel vasto territorio, prese allora il nome di Burana, datosi al borgo che vi fu edificato il nome di Bondeno, che dapprima portava in tutta la sua estensione lo stagno, o palude suindicata.

Più innauzi parleremo dei cangiamenti cui soggiacque quel circondario di scoli e dei provvedimenti proposti per migliorarne la condizione.

§ 13. Boulfacarlone Bentfroglio nel territorio fra l'Eura e la Secchia.— Il territorio compreso far l'Eura e la Secchia appartoneva ai Parmensi, ai Reggiani, ai Mantovani, e ad altre piccole sovarnisi o comuni che furono di poi unite a Modena. Contenuti pure da argini i numerosi torrenti che intersecavano quel territorio al disotto della strada en copias sorgenti. Il Tresinavo mediante un manufato che si chianab per l'irrigatione e per la navigazione, sussidiandoli colle acque estratte da copiose sorgenti. Il Tresinavo mediante un manufato che si chianab il muro dei Carpigiani, fa disertito dalle valli inferiori dirigendolo in Secchia sopra Rubiera (1). Continuavano per altro a saricarsi in quelle gli altri torrenti, insieme alle acque vive di derivazione preaccennate, ocische al 1567 le valli stesso corparavao ancora una estensione di 257000 biolehe, ossia di 750 chilometri quadrati, avanzandosi fino a breve di stanza dalla strada Emilia. Primo a proporre la bonificazione di quel-

<sup>(2)</sup> Nella Rata A si riportano i documenti dai (1) FRASSONI. Storia precitata, pag. 22, 25. quali deduceri che dappeima potesse scorterri la (1) Glo sarelbe arrenuo interno al 1500. — YEN-Secchia.
TULI, Sierra de Secchiaco, pag. 24.

l'esteso territorio si fu il fattore di Ferrante Gonzaga signore di Guastalla, Pellegrino Demicheli, il quale ne avrebbe indicato il piano fino dal 1556. Insorte mille difficoltà per mandarlo ad effetto, ciò ebbe poi luogo allorchè il Marchese Cornelio Bentivoglio, signore di Gualtieri, ne assunse l'esecuzione, premesso nel 1561 un accordo fra i sovrani di Modena, Mantova e Parma, i principi di Novellara e Correggio, e qualche Comune; cui susseguirono posteriori convenzioni. Le principali operazioni di questa bonificazione consistettero: nell'inalyeare il Crostolo fra alti argini fino al Po; nel rivolgere in esso tutte le acque superiori di scolo, oppure derivate da torrenti, e ciò o direttamente o mediante i suoi influenti Cava, e Canalazzo Tassone, che vennero egualmente sistemati ed arginati; nel compiere l'arginatura destra dell'Enza; nel divertire nel Po, verso la parte occidentale sopra Brescello, le acque più alte di Castelnuovo e Poviglio, raccogliendole nel Canale detto oggidì Cases. Tutte le acque poi dei terreni più depressi si condussero in un nuovo canale, denominato della Botte, o Fiuma, escavato nel fondo della valle in direzione pressochè rettilinea per la lunghezza di circa 20 chilometri, facendolo sboccare nell'antico scolo Parmigiana Moglia, dopo essere passato sotto il Crostolo con una grandiosa botte fra Santa Vittoria e Gualtieri. Quest'ultimo edifizio, il quale si estende a tutta la base delle laterali arginature del Crostolo. è a due gallerie, larghe per ciascuna 2",19, alte 2",50, e lunghe 84",88. A destra del Crostolo influiscono inoltre nella Parmigiana tutti gli scoli della parte residua del Reggiano, di Novellara, e di Correggio, ed alla parte opposta quelli di Guastalla, e di Reggiolo mediante la Tagliata e gli altri canali minori interposti (2).

La Parmigiana Moglia, che nell'ultimo tronco, atteso le sue tortuosità, conserva tutti i caratteri di un colatore, o fiume naturale, sboccava in Secchia al Bondanello a foce libera. Ma a difesa della nuova bonificazione fu ivi costrutta, nel 1589, dietro apposito concordato, una grande chiavica a tre luci, che si chiudono mediante travate. Quella di mezzo è abbastanza ampia per lasciare il passaggio anche a piccole barche (3).

Questa bonificazione, notevole per la sua vastità, fu condotta in generale con somma maestria, particolarmente in ciò che concerne la segre-

Chi desiderasse estesi particolari sull'idrografia del padri di S. Benedello, ed i principi Conzaga compi-Reggiano, poirà consultare le interessanti notizie rono le arginature del Po, ed intrapresero le prime che se ne danno in questo libro.

<sup>(3)</sup> Da nnove indagini risulta non essere sussistente il fatto che nel 1589 la Parmigiana sbocnale ingrandito la chiavica del Bondanello, mentre Mantova 1609, pag. 37. altra ne preesisteva, dello stesso nome, costrutta,

<sup>(2)</sup> BOLOGNINI - Memorie idrauliche precitate, la quanto pare, circa un accolo innauzi, quando i grandi bonificazioni tanto a destra quanto a sinistra del fiume. Vedasi la Cronaca del Monastero di S. Benedetto del padre Lucchini = Mantova, 1592 casse in Secchia a foce libera. Allora si trattò di dalla pag. 126 alla pag. 157; ed il Discorso di ricostruire in plu generose dimensioni su quel ca- Cabricle Bertazzolo sul sostegno di Governolo ==

gazione delle acque alte dalle basse, e coll'essersi possibilmente rispettati i diritti su di esse acquisiti per la irrigazione dei terreni e pel movimento d'opifizi. Ove i canali più depressi altri ne intersecano maggiormente elevati, ciò ha luogo mediante apposite botti, o sifoni. Uno di questi fu costrutto nel 1610, sotto la stessa Parmigiana, per dirigere dalla destra alla sinistra di essa le acque torbide del Canale di Novellara, che dopo molti contrasti furono poi inalveate nello scolo Degagnola, intorno al 1790, alfine di portarne lo sbocco in un punto inferiore del recipiente, ove dovrebbero essere meno pregindizievoli le sue deposizioni. Se tanto il Canale di Novellara, quanto quello di Correggio, alimentati in gran parte da acque torrentizie, si fossero in origine portati direttamente in Secchia con un cavo separato, la bonificazione sarebbe riuscita assai più regolare e completa, mentre invece per siffatta causa sono avvenuti notevoli interramenti in quel grande colatore, che furono cagione di continui contrasti pel corso di secoli, senza che i provvedimenti fossero proporzionati ai reali bisogni.

I'na delle precipue condizioni imposte dagli inferiori ai superiori, quella si fu che per la botte nou debbano giammai passare se non acque di sorgenti e di pioggia, sechuse poi assolutamente quelle delle rotte; dovendosi essa in tal caso chiudere, aprendo in pari tempo i due prossimi chiaviconi nell'argine sinistro del Crostolo.

Siccome la compiuta bonificazione di quei terreni dipendeva non solo dal regolamento degli scoli, ma dalla conservazione eziandio degli argini di tutti quegli influenti del Po, e del Po stesso, i concordati si estesero ad una notevole parte del Vecchio Mantovano che ne viene protetto, dividendosi la totalità del territorio interessato in sette circondari, a seconda della varia competenza delle spese che loro incombono per speciali circostanze dei luoghi. La superficie complessiva di quei circondari ascende a biolche 426252, le quali corrisponderebbero ad oltre 1250 chilometri quadrati. Ponendo mente alla grandezza di quel piano, alla varia giurisdizione territoriale, alla moltiplicità degli interessi opposti, che era pur mestieri porre d'accordo, ed ai risultamenti che se ne sono ottenuti . tolto eziandio a Cornelio Bentivoglio il merito del primo concetto, gli rimane però sempre quello di aver superato immense difficoltà, al che poteva solo riuscire una vasta mente, una volontà irremovibile, e l'intima persuasione degli incalcolabili benefizi che ne sarebbero derivati (4).

<sup>(4)</sup> in um Relazione mmoocritis dell'ingegaret (Issini, malgrado l'apostaione alequants prediese e Prispepre Camaconat d'ordice.

granda operazione, n che dovrebbe portare la data dat 1858, a un danno particolari intersassa-i veggima della Parmigiana per interrimenti, o per

Il lembo orientale di quel territorio più prossimo alla Secchia, non fa parte della suddetta bonificazione, essendo provveduto di appositi cauali di scolo, i quali hanno foce nel fiume, parte a destra, e parte a sinistra del Canale di Carpi derivato dalla Secchia, ed insieme a questo, fra la Concordia e Bondanello, mediante quattro chiaviche, cui si dà il nome di Chiaviche Mantovane, perchè erette sul territorio Mantovano in prossimità del confine modenese.

§ 14. Sunto delle praticate bonificazioni. - Se noi prendiamo a considerare nel loro insieme tutte quelle bonificazioni, per la maggior parte le vediamo costituire una vasta bassura parallela al Po, corrispondente all' antico Bondeno, nell'imo della quale scorrono, siccome arterie principali, i grandi colatori Parmigiana e Burana, aventi foce rispettivamente in Secchia ed in Panaro. A quella valle mettono poi capo altre depressioni parallele ai torrenti dell'Apennino. La più orientale di queste è la conca compresa fra il Panaro e la Secchia, nel cui fondo scorrono al disopra di Bomporto gli scoli Minutara ed Argine, ed al disotto il colatore Fiumicello, che sbocca, insieme ad altri influenti, in Burana. Vi è l'altra depressione preaccennata a sinistra di Secchia fra questo fiume e le alture di Carpi nel cui mezzo, per l'estremo suo tronco, scorre il canale di Carpi, cogli scoli Carone a sinistra, Gherardo e Pappacina a destra, nell' ultimo dei quali influisce l'antico scolo Lama, cui davasi un tempo il nome di fiume, proveniente dalla parte più depressa.

Fra le dette alture e quelle formate dal Crostolo e dal Rodano una depressione vi è nella quale si è diretto artificialmente il Canalazzo Tassone (1) insieme allo stesso Rodano. Finalmente nell'ultima depressione compresa fra i depositi dell' Enza e del Crostolo, si è inalveato quest'ultimo cogli altri torrenti interposti. Ivi la bassura si avvicinava maggiormente alla strada Emilia, sicchè a breve distanza si estendevano le valli avanti che si eseguisse la bonificazione Bentivoglio (2).

indebito afflusso di segoc vive, ed i provvedimenti e la confloreza della Parmigiana, la quale appar-Impartiti, o proposti per porvi ripero, ne è dato tiene tettavie al Meoloveno. ragionato ragguaglio nella Relusione storica manoche il 25 leglio 1829 in presentò per l'interesse lora governatore di Reggio - BOLOGNINI, oper. cit., del Geastalical. Dope che vesse elesa questa Mc- pag. 32. morie, sel principio del 1848 il territorio di Gne-Il territorio mentovaco di Rolo. Ne consegue che,

(I) Osesto nome gil venoe dato per essersi fatte scritta dell'iogegnere parmeose Pier Loigi Morandi, sistemare nel 1565 del coote Alfomo Tussoni, al-

(2) ROLOGNINI, opera precit. Per formarsi una stalle e la porzione di quella parmense e destra idea più giuste della seria di quegli evvaliamenti dell'Enza vennero aggregati alla Stato di Medena, interposti si dorsi n conoidi formati dei torrenti al quele el è exiandio cedato cel 1849 dall'Aostria dell'Apenaico, vedani il profilo di livellazione della ferrovia da Piscocza s Bologos, che si da sel rispetto sell senil, pressocha tutto questa circon-derio trovasi ora cel territoria del Modenese e del la fine ad un interessante articolo dell'ispettore Reggiano, meno una nicesta nurto fra la Scochia generale Comov, col titolo: Onclunes remeigarementa

sur le P6.

Data per tal modo un'idea della dispositione della pianura subapennina n' l'Enza ed il Panaro, e dei cangiamenti cui essa soggiacque pel fatto della natura o per opera dell'uomo; porgeremo ora aleuni cenni intorno ai principali fiumi dai quali viene soletate e sul loro reggime, al fine di indagarme l'indole e rilevare se per avventura l'arte non possa suggerire metodi più efficaci che non sieno quelli finora adoperati onde impedire le loro irruizoni, che si fanno sempre più minacciose.

§ 15. Corso del Panaro e della Secchia, indole speciale dl questi fiumi. - Il Panaro, che nelle regioni montuose conserva ancora l'antico nome di Scottenna, trae la sua origine fra le alte cime degli Apennini, dal Lago Santo e dal Lago Basso nella provincia del Frignano. Ingrossato dalla Perticara o fiume di Sant' Anna, dal Leo, dalla Dardagna e da altri torrenti minori, in parte temporanei ed in parte perenni per sorgive, giunge alla pianura sotto Marano. E dopo un corso di 22 chilometri, durante il quale esso è vagante in mezzo alle ghiaie di ampio letto, si raccoglie fra alte sponde all'incontro della strada Emilia. al disotto della quale riceve, alla sinistra, il Tiepido o Fossalta. Prosegue serpeggiante ed ineassato fino a Naricello, e quindi con un audamento generalmente rettilineo, dopo aver ricevuto a Bomporto il Naviglio di Modena, giunge al Finale. Quivi, siccome abbiamo di già osservato, si divide in due rami, il più orientale dei quali, un tempo ad uso di scolo, conservò il nome di Caramento; mentre all'altro più tortuoso si dà quello di Ramo della Lunga, congiungendosi poi entrambi alla punta di Santa Bianca sul territorio di Ferrara. Al Bondeno Ferrarese vi confluisce a sinistra il grande eolatore Burana, e, dopo essersi il fiume ravvolto in lunghi giri fra alte golene boschive nell'alveo derelitto dell'antico Po di Ferrara, ha foce nel Po Grande presso la Stellata.

Anche la Secchia trae la sua origine dalle alte cime del Cerreto nel-Hapennino, e precisamente dal Lago del Cerreto e da alcune fonti. Dopo essere stata ingrossata dai torrenti perenni Ozzola, Rossendala e Secchiello, dal poderoso influente Dragone e dalla Rossenna, presso Roteglia forma un ampio bacino, nel quale va dividendosi in molteplici canali fra le proprie dall'origina.

Di poi si raccoglio ancora in una stretta di monti, e ricevuto all'uscial di esa verso destra il torrente Pescarso Descardo, diviene muovamente vagante da quel punto a l'uluiera in ampio letto di ghiaje, nelle quali si disperdono in parte le sue acque. Vi influiscono colà, alla destra il Parmigne, o Fosso di Sperzano, ed alla sinistra il Tresinaro preso Rubiera sulla strada Emilia; torrenti i quali, come vedemmo, yi furono condotti dall'arte. Il suo corso, disporima diretto da mezzoda settentione, si rivolge in quel nunto con angolo pressochè retto verso oriente, fino ai contorni di Modena, vagando ancora in ampio letto da Rubiera a Ramo; quindi, raccolto in viziosi serpeggiamenti, giunge a S. Giacomo presso Modena, ove ripiglia la direzione di settentrione seguendo il canale rettilineo detto Acqua lunga. Di poi incominciano nuovamente le tortuosità, che proseguono sino alla sua foce in Po, di poco inferiore a quella del Mincio.

La superficie del bacino del Panaro superiore all' Emilia, e precisamente alla confluenza del Tiepido, è di chilometri quadrati 953; dei quali 80 in pianura ed 873 nel monte.

Quello della Secchia, pure superiore alla strada Emilia, fino alla foce del Tresinaro, è di chilometri quadrati 1250; dei quali 48 nel piano e 1202 nel monte (1).

Confrontando le superficie di questi bacini nella loro totalità, esse starebbero nel rapporto di 100 : 131, e per la sola parte montuosa, in quello di 100 : 138. E siccome per la loro prossimità, esposizione ed elevazione si trovano in circostanze simili e soggetti entrambi all'azione di cause pressochè simultanee, tali rapporti dovrebbero indicare anche quello all'incirca delle rispettive portate di questi fiumi. Non essendo alimentati da ghiacciaj, essi hanno i maggiori deflussi in autunno ed in primavera, ed una magra pronunciatissima di estate. In confronto di altri prossimi torrenti di portata eguale o superiore, sono però maggiormente perenni, perchè vi concorrono copiose sorgenti, e perchè la loro origine si porta alle più alte cime dell' Apeunino, ove è maggiore l'azione refrigerante, ed in conseguenza la copia delle piogge e delle nevi, ed ove queste si conservano più a lungo (2).

Le magre estive sono durevoli, ed allora si può a stento derivare dai due fiumi acqua che basti per una meschina irrigazione, limitandosi essa a poco più di Metri cubici 4,00 per 1". Anche nell'inverno, durante i geli, avvengono magre notevoli e prolungate.

(f) Oacsté misure si sono ricavale dalla Carta 10-1 qualche erudito, per non dimenticare nomi atorici pografica dello Stato Estensa uella scala originale interesantissim); o che fosse moltre più chiara-

di vagno. Essa è stata pubblicata l'anno 1842, ridotta alla scala Cassioiana di 100, comuna a quelle dal Parmense, del Lombardo-Vancto e dell'Italia tima venga completa verse il Ferrarese ed il Bolognesa, tarritori coi quali vi ha promiscrità d'inmenclalara do' laoghi medianta la cooperazione di per le piene.

manto indicato il corso dalle negaz. (2) Vedasi l'unito prospetto il della altezza madia del Pasaro. Il giorao 29 maggio 1847 ho ossarvato Il Reno presso la via Emilia totalmanta asolutte dopo che se an era derivato a Casalecchia il Naviglio Centrale. È a desidararal obe col sassidio dell'al- di Balogna, della portata unitaria di circa 4 m. e. Il Panaro era aecera ricco d'aequa, como pore la Secchia, malgrado lo derivazioni che si fanno daltarnssi, tanto calle difese de' flomi, quanto ani rego- l'ann a dall'altra in copia maggiare ancora. Pare lamento degli scoli; mentre il carso degli uni e che il Panaro sia più ricco di sorgenti la confroate degil altri vedesi trancato al confino. Giovarobbe della Sceebia stessa, lo che sarebbe confermato da aziandia che venisse rettificata a compluta la ac- on antico proverbio - Panaro per le sese, Secchia

Le piene sono in generale di breve durata, ma considerevoli per la portata nel loro colino. La più notevole che si conosca fu quella del settembro 1842. Essa per la Socchia non fu accompagnata che da rottazzi, mentre pel Panaro avvenne una rotta alla destra nel territorio Bolocnese di fronte a Camposanto.

Nella Nota C qui unita, si indicano le maggiori piene avutesi nel Panaro e nella Secchia dal 170 in poi. Rievasi vi quanto sia considerevole il progressivo alzamento di tali piene; argomento sul quale entreremo a discorrere più innanzi. Si indica eziandio nel prospetto III Pela vazione della massima piena sulla massima magra in diversi punti dei tronchi inferiori di que fiumi. La piena del Panaro del 6 gennajo 1800, dovette principalmente, per un caso straordinario, il suo alzamento all'ammonticchiarsi dei gluiacci al disopra dei molini del Finale, ove avvenne una rotta alla sinistra.

§ 16. Pendenze del Panaro e della Secchia nel var] loro trouchi, e posizione del loro fondo rispetto alle laterali eauspagae. — Il Panaro presso Savignano, in prossimità dei colli, ha una pendenza del 5. o del 6 per mille, che si riduce ad un sesto eitallorche raggiunge la strada Emilia. In quel tronco superiore è in generale incassato nelle sponde che accompagnano l'ampio letto, nel quale soorre vagante; ma per alcuni tratti le supera in occasione delle maggiori piene, dando luogo cost a traguezzi che inondano una grande estensione di paese, sicone avrenne nella piena del 1840.

Dalla strada Emilia a Bomporto trovasi incassato il suo fondo dalli 5 alli 7 metri sotto le campague; con una pendenza da 0,70 a 0,80 per 1000.

Da Bomporto a Solara rimane il fondo ineassato poco meno che non en el tronco superiore. E procedendo più avanti, fino alla Gadeopopi, la campagna sinistra si conserva sino a 6º e la destra a 4º sul fondo, ce di poi verso il Finale la destra va elevandosi fino alli 5º, o 6º, mentre la sinistra va deprimendosi fino ad un metro sul fondo. Questa va in seguito rialzandosi aleun poco verso il confino ferrarese, avendosi fino alla foce alletze delle campagne variabili fra li 2 e li 5 metri. La pendenza in magra da Bomporto alla Cadeoppi è per termine medio di <sup>0,32</sup>/<sub>600</sub>; suc-

cessivamente fino alla Cabianea  $\frac{0.2h}{6000}$ , e di là al punto di biforcazione allo Zocco del Muro  $\frac{0.20}{6000}$ .

Da quel punto al Bondono, pel più breve ramo Cavamento la pendenza media risulta 0,38, riducendosi a 0,28 seguendo il ramo della Lunga. Dalle premesse indicazioni e da quanto è esposto nella Nota C, rilevasi come al disotto di Bomporto scemi in notevole misura la pendenza del Panaro; come da quel punto a Solara la piena formi un ventre attribuibile in parte ad un tale passaggio di pendenza, ed in parte alla ristrettezza della sezione, e come allora la cadente del pelo d'acqua si accresca nci tronchi inferiori, lo che concorre a scemare ivi l'elevazione delle piene e conseguentemente l'altezza degli argini destinati a contenerle. Al disopra di Bomporto non si hanno traccie di alzamento di fondo e piuttosto si avrebbe motivo di credere che in questi ultimi anni si sia ivi abbassato. Imperocchè presso Navicello si è dovuto tagliare in successive riprese le teste delle colonne che costituivano l'antico ponte, le quali riuscivano pericolose alla navigazione. E nelle magre massime annuali pel corso degli ultimi 30 anni si avrebbe un abbassamento di 35 centimetri, il quale non sembra attribuibile à semplice diminuzione di deflusso, ma piuttosto per la maggior parte all' abbassamento del fondo,

Altrettanto non può dirsi del tronco immediatamente inferiore a Bomporto, ove rilevasi un interrimento che si alza di cent. 90 sulla soglia dei portoni di quel sostegno, il cui livello non collima col fondo naturale del fiume se non dopo una distanza di Metri 3600. Non essendo supponibile che, costrutto quell'edificio intorno al 1779, siasi tenuta senza necessità cotanto depressa la sua soglia, è verisimile che, e l'abbassamento del fondo superiore, e l'alzamento dell'inferiore sieno attribuibili alla distruzione delle chiuse de' Molini dell' Abbate e di Ravarino, che preesistevano poco al disopra del sostegno suddetto; la quale operazione ebbe effetto verso l'anno 1793, rispetto al primo, e nell'anno 1808 per il secondo (1).

(1) Dapprima erasi ordinato nal 1807 il solo tras- i del sostagno, è verisimile che la costruzione della cessione di ristabilire i molini presso il sostegno di icriore del costagno. Bemperto nel Navigilo, appare appasse esservi quie-dele anai innazzi supperesi i molini superiori dei-FAbbate, elarando in pari tempo in chioras di quello dei Naviglio troverebbesi 0m,79 più elevata di quella

locamento del moline di fisrorino, perche lo neque prima fesse anteriore all'erezione delle dac chiase cadenti dalla ebiasa in son svolta del fiume noge- del molini stati distrotti; che ner sfictto di questo vano la pericolo l'arginatura; ma di poi fa preso si fosse saccessivamente escavala il fondo del Pa-Il partite di sopprimerle. Di ann demanda contem-pornoca del mugnaio Piossi, che chiedeva la con-si fosse tecato maggiormente depressa la platea la-

di Ravarios. Avendo lo fatto praticare dall'isge- de Coppi depo 14400°, e di 0,°33 alla Ca Binaca, gnere Siliprandi ana livellazione presso Bumporio alle scope di confroctario con altra nateriare del dati della prima livellazione per stabilire la cotata 1819, mi è risoltate ao maggior interrimente and differenza, mentre si ha tutta la prosunzione cha Pacaro di crot. 38, gloogepdo cest ad 1.228 circa l'altra sia cestta. Ia quanto ni premessi riscontri salla soglia dei portiosi dei sosteguo. E siccoma la presso Bomporto con havvi a dabitare, essendo ri-soglia del vecchio poute a valle di esso alto sbocco [feriti a capi saldi rimasti inaliterati.

Nel ramo del Panaro detto il Cavamento, presso il Finale vedesi la soglia della chiavica di Foscaglia interrita per l'altezza di Metri 1,38. Ma ivi ha luogo lo stramazzo delle acque esuberanti del Panaro dalla cresta dello Zocco del Muro, e quindi non può distinguersi ciò che è conseguenza di cause generali, oppure di alterazioni locali.

Al·Bondeno la soglia della chiavica di Burana trovasi interrata in notevole misura, e cioè per Metri 3,50, scorgendosi in ciò qualche progressivo aumento (2). Ma qui è avvenuta una inversione del corso delle acque dopo che si è perduto il Po di Ferrara, e le cadenti si sono pure invertite; sul qual punto entreremo a parlare più avanti.

Dal complesso di questi fatti sembra potersi dedurre la conseguenza che le principali alterazioni del fondo del Panaro avvenute negli ultimi tempi abbiansi ad attribuire in generale a circostanze puramente locali, non avendosi un dato che dimostri un progressivo alzamento.

In quanto alla Secchia, si è di già notato come al disotto del Pescale fino al ponte di Rubiera sulla strada Emilia, essa abbia una pendenza da 6 a 5 per 1000. Questa fino a Ramo va scemando in guisa che in tale tratto è per termine medio di 3/1000.

In quel punto avviene un notevol passaggio di pendenze, riducendosi la caduta fino al Ponte Alto sulla lunghezza di Metri 6500 a 2º,77 in magra, e quindi la pendenza a 0,45. In conseguenza di ciò si ha ivi un sensibile

ventre di piena, elevandosi questa sulla magra 8º, 46 a Ramo, e solo 8", 07 al Ponto Alto, di modo che la pendenza del pelo d'acqua si accrescerebbe allora di oltre 6 centimetri per chilometro. Pei tronchi successivi si veda il prospetto che ne contiene la livellazione. Ad aumentare in prossimità di Ramo l'indicato ventre di piena doveva influire una viziosissima svolta, della quale si va ora ad intraprendere il taglio. Nel tronco superiore alla strada Emilia, la Secchia trovasi in generale incassata, ma per alcuni tratti le sue sponde sono sommergibili nelle maggiori piene, le quali danno luogo a notevoli traquazzi.

Da Ramo a S. Giacomo presso Modena il fiume vedesi col suo fondo incassato da quattro a sei metri sotto il livello delle adiacenti campagne.

l'arizzontale Conti, che servi di base alle livella- Milauo 1852. nioni del 1761, ed alle posteriori, a trovasi 0,251

(2) Questo data ni è ricavato da una sezione fir- | sotto l'erdinaria bassa marca. E poichè la soglia mata dall'ingegnere d'afficia Figatelli di Ferrara, provvisoria del 1846 sarchbesi rilevata a 7.º50; ove Indicasi la soglia rialzata nel 1795 a 2.º85 la gel 1847 venne rialzata di cent. 21, questa risulla primitiva. Fatte nuove indagini su queste par- sultarchhe con 3,"01 sulla primitiva, oftre il qual ticolare dope le livellazioni del 1846, insergercibe limite è verisimile che siensi clevati gi'interramenti qualche incertezza rispetto alla posizione della no- del canale, Vedasi la Nota alla pag. 27 della mia gtia primitiva, la quale per limite massimo di sua Memoria: Dei cangiomenti cui soggiacque l'idraudepressions avrebba doruto trevarel a 4,070 cal- lieu condizione del Po nel territorio di Ferrara.

L'alterza di queste va scemando lateralmente all'Acqua Lunga; ed in maggior misura nei tronchi inferiori, ove le campagne stesse sovrastano di peco al fondo, ed il fiume viene quasi in totalità contenuto dagli argini. Superiormente alla Concordia, tanto il fondo quanto il livello del pole d'acqua devono essersi alterati in notevole misura per effetto delle chiuse di molini, che in origine si erano ivi costrutti in numero di nove, e che distrutte di poi, vennero alla metà dello scorso secolo rinnovate in numero di quattro, oltre ad altro esistente sul territorio mantovano, otto chilometri a valle, detto del Bondanello 2.

In punto alle naturali alterazioni di fondo della Secebia non si hanno dati positivi.

§ 17. Princip] diversi secondo i quali segui l'arginamento del Panaro e della Secchia; l'oro navigazione. — L'arginamento dei due fiumi ha proceduto con principi affatto diversi. Fino al eader del secolo scorso il troneo del Panaro sopreiro a Navicello era pressoche disarginato e le piene si contenevano dalle sponde naturali del fiume, vedendosi solo preseritto, nel 1783, nella preciata Relazione del Pinao della Colletta, l'arginamento di circa doo metri al disopra di quel punto. Pel successivo maggiore atzamento delle piene l'arginamento si è dovuto protrarre fin presso la strada Emilia.

Da Navicello a Bomporto le arginature accompaganao il fiume con posa golena, la quale divicue minore ancora, o sparisce del tutto nel tronco inferiore, ove, come si disse, il Panaro ha occupato l'alveo del Naviglio di Modena. In quel tronco sulla sinsistra la golena serviva di strada tanto per l'attiraglio delle barche quanto pel roteggio; e la conservazione di essa fino da tempi antichi ersai pattuita fra acittà di Modena, e le altre città della Lombardia (Stat. aquer. Rub. 171) (d). Ma attico il mentorato progressivo aumento delle piene, e sendosi resa necessaria una più ampia sczione, quella golena per lunghissimi tratti rimase corrosa in guisa che entrambe le arginature terminano generalmente col piede delle loro scarpe al fondo del fiume, e sulla loro sommità è stato messieri stabilire la strada latente a

Anche per la Secichia nella Relazione summenzionata del 1783 preserivevasi l'arginatura dal Ponte Alto, sulla struda di Carpi, al Carobbio che rimane circa 3000° a moute; ma per l'identica causa è stato mestieri protrarla di poi per altri 3500° fino a Romo oltre il Passo della Barchetta. Onelle arrivature dalla loro origine fino a S. Giacomo, ossi al eosì

<sup>(3)</sup> Yedasi la Nota D sulle alterazioni del reggime (1) Yedasi la Nota A precitata della Secchia dipendenti dalla cerziona delle chiuse di molini sull'earno di essa.

detto Ponte Basso presso Modena, sono di limitata altezza, perehè formate sopra campagne di già molto clevate sul fondo del fiume. Ma al disotto di quel punto vanno progressivamente rialzandosi, ed accompagnano lateralmente il fiume senza golena per tutta la così detta Acqua Lunga. Inferiormente a questo tronco, continuando, come si disse, il fiume eon un corso tortuoso, anzicchè seguirne eolle arginature i serpeggiamenti, si adottò in generale il partito di tenerle fra di loro distanti quanto basta per lasciargli nella zona interposta uno spazio entro il quale potesse svilupparli. Da ciò è risultato che ove l'argine è in botto, minacciato cioè da corrosione, esso trovasi isolato ed elevatissimo sul fondo del fiume e sulle depresse campagne. Ove invece al piede dell'argine si sono deposte alluvioni, queste, in conseguenza delle copiose deposizioni delle acque, si sono rialzate in notevole misura, formando spaziose superficie arborate e per lo più avvitate, sulle quali l'argine non si alza che di uno a due metri. Quei terreni d'alluvione nel linguaggio locale vengono contraddistinti col nome di saldini; e gli argini che li accompagnano con quello di coronelle, a differenza degli altri, che diconsi argini di botta.

Mentre il Panaro superiorimente al Finale, eccetiuato un tratto a sinistra presso a questa città, troras cio suo fondo generalmenti incassitarta presso a questa città, troras cio suo fondo generalmenti incassitarta presso a questa contra di sinida Secchia invese, come abbiamo di già notato, al dissotto di Modelo il suo fondo di poco più basso delle campagne. Ne deriva quindi che le rotte di Secchia portano couseguenze assai più gravia; perchè sono di sempre in camamento, lo che non avviene pel Panaro se non presso al al Finale e pel ramo successivo, della Langa, Abbiamo veduto ciandio en al confronto di quelle della Secchia, sieno maggiormente elevate le piene del Panaro superiormente alla Chedecoppi, e come ciò debbasi attori principalmente alla tenuc pendenza del fondo ed alla ristrettezza della sta sezione.

Ma se riferiamo la posizione del fondo della Secchia a quella del Panaro in punti omologhi, ed ove i fiumi scorrono paralleli ed a breve distanza, come sarebbe da Navicello a Bomporto, rileviamo una maggiore elevazione di circa 6 metri in quello della Secchia: fatto che venne constatato anche dai reclodati autori del Piono della Colletto.

Parrebbe che dalla più ristretta sezione del Panaro, c dalla conseguente maggior forza escavatrice delle sue acque si debba in parte ripetere la diminuzione della pendenza del suo foudo ed il suo incassamento nelle laterali campagne, vantaggio che compenserebbe fino ad un certo punto la comparativa maggior elevazione delle sue picne.

Il Panaro è assai più navigabile della Secchia, non tanto per la più moderata pendenza del suo corso, la cui differenza è di poco momento, quanto perchè in tempi di magra viene sussidiato dalle acque del Navigilo. In simili circostanze, quando la navigazione si è resa assi difficicie, ed importa d'altronde di ottenerla per qualche trasporto, si ricorre a all'uso di bottarzi: o cotte, radiunnado le acque nel Navigilo col chiudimento de'suoi soratori, e quindi rilasciandole a certi determinati intervalli.

Lunghesso le sponde del Panaro si sono elevate folte abitazioni, mentre invece le rive della Secchia sono generalmente deserte; lo che devesi alla maggiore elevazione delle campagne laterali al primo, ed eziandio alla maggiore sua navigabilità.

§ 48. Cenal latorno all'indole ed all'arginamento degli altri dunte teorrenti minori. – in quanto agi altri fiumi e torrenti minori che solcano quella pianura, essi pure nella parte superiore alla strada Emilia sono, come si disse, vaganti in ampio letto di gibaje, in generale incassati fra le laterali sponde, ed al disotto di quella strada raccolti ed arcinati.

Ove colla loro artificiale inalveazione attraversano le maggiori depressioni del terreno, si sono elevati col loro fondo sul livello di questo, talvolta per alcuni metri. Le loro piene sono repentine e considerevoli, e per contenerle fu mestieri alzare gli argini a notevoli allezze, le quali giungono ad oltre 8 metri sulle più depresse campagne (1).

Premessi questi cenni intorno all'indole di que' fiumi ed alla condizione in che si trovano rispetto alla pianura che attraversano, verremo ora esaminaudo più da vicino il punto che concerne le loro piene, le quali sembra siensi fatte maggiori in questi ultimi tempi.

§ 19. Esame del fattl relativi al progressivo aumento delle plene del Panaro e della Seccelia. – Dalla precitata Nota C, ove sonosi raccolte le notizie relative, riieviamo che dal 1770 in poi le piene del Panaro al l'inale si sono progressivamente riatata. Siccomo però esse fino a quella del 1842 furono tutte accompagnate da rotte, dalle loro alteze, le quali in consequenta di ciò dovettero necessariamente socmare, qualora la rotta sia avvenuta a piena crescente, non si può rica-var alum fondato criterio per determinara el misura e per istituirne confronti. Le indicazioni dell'idrometro di Navicello sarebbero le più opportune a tal fine, pel motivo che in quel punto il fitume risentirebbe assai meno l'effetto delle rotte dei tronchi inferiori. Na poche sono le osservazioni che si posseggiono pol detto idrometro, limitandosi a quelle

(1) Vedasi il prospetto Vi delle arginalure dei fiumi.



delle piene posteriori al 1813 in quanto concerne le loro altezze massime, ed alle sole piene del 1833 e del 1842 rispetto alla serie delle oscillazioni del pelo d'acqua.

Le altezze massime delle piene 1813, 1815, 1833 e 1842, pel Panare a Navicello sarebbero state rispettivamente 1",53; 1",80; 2",13; 2",42 sul segnale di guardia, e le ultime tre per la Secchia si sarebbero elevate sullo stesso segnale a S. Giacomo presso Modena ad 1",80; 2",05 e 2",43.

§ 30. Misura della portata del Pasaro e della Secchia nelle massime piene, e confronti cull' Adda Inernale e col Po. — Costrutta una scala idrometrica pei definsi unitari di entrumbi i fiumi, partendo dai dai di misura ricavati dalle sezioni rilevate a Solara pel Panaro ed ull' Aopua Langu per la Secchia, e dalle relative pendeure, e riportati alle sesse idrometricie di Navieollo per primo e di S. Giacomo per la seconda, ne risulterebbero i definsi massimi nella piena del 1824 di metri embiri 1838 per la Secchia, e di morti embiri (691 pel Panaro.

Col sussidio poi delle osservazioni idrometrielie pratieate durante le due piene quaggiori del 1833 e del 1842 a quegli idrometri, si è compilato il prospetto V unito alla Nota C, dal quale ricavani, tutti i dati pel loro procedimento rispetto alle quantità ed ai tenpi.

Desumesi da tale prospetto come nella piena del 1833 il deflusso integrale della Secelina abbia oltrepassato 93 milioni di metri cubici e quello del Panaro abbia superato i 70 milioni; e come nel 1842 il primo siasi portato ad oltre 116 milioni ed a 109 milioni il secondo; quantisti che sonosi suddivise pei tre periodi di piena correcute, di cottana, e di piena decrezente; prendendo per la colma una latitudine di oscillazioni di 23 a 30 cutimenti (1).

Que fiumi nelle loro piene di solito si portano al segnale di guardia in sei od otto ore; e si manteugono in colum per altrettanto tempo, con una durata di circa due giorni dal principio al termine di esse. Ma nella piena del 1852 la durata della colma è stata straordinaria, giungendo a 22 ore per la Secelia de a 24 ore pel Panare.

In essa Nota poi si espongono i particolari de'fenomeni osservati, speeialmente eirca al tempo impiegato nella propagazione delle piene del

ficie della sez. 418 met. q.

<sup>(</sup>f) Le resisal calculate preventuse [r regural]

Fri Panara a Salvar-Larghause ed Indol 197; ed.

Bret in Secola all'Acquatiques Largheaus avillands

Intel dia general, secola all'Acquatiques Largheaus avillands

Intel dia general, secola all'Acquatiques Largheaus avillands

Intel dia general, secola a 6°, 90 sest indes, 72°; estila piesa

mentina di 1882, 7°, 70°, 90 and 1906, 72°; estila piesa

mentina di 1882, 7°, 70°, 90 and 1906, 72°; estila piesa

mentina di 1882, 7°, 70°, 90 and 1906, 70°; esperi-

Panaro ed al livello del pelo d'acqua di esse, sia per effetto delle rotte avvenute, sia per l'azione del rigurgito o della chiamata di sbocco alla foce in Po, a norma dello stato contemporaneo di questo.

Nei Cenni Idrografici sulla Lombardia precitati ho indicato mediante i prospetti VII e X, la misura ci durata delle maggiori più recenti piene dell'Adda lacuale e del Po. Scegliendo ora fra queste quelle più considerevoli, ma in pari tempo di breve durata, perchè non possano ritenersi nel loro complesso siccome una serie di piene successive; rispetto al-l'Adda nella piena del settembre 1829 si avrebbe avuto il dellusso unitario massimo di m. e. 805, edi il dellusso interario di 1874 milioni di m. e.

Ed in quanto al Po, presa per norma la piena del maggio 1827, il massimo deflusso unitario sarebbe stato di m. c. 5047, ed il deflusso integrale di 8300 milioni di m. c. Dal confronto di questi numeri con quelli diami esposti si ricava che mentre il deflusso massimo delle piene del Panaro e della Secchia si approssima a quello dell'Adda lacuale, il deflusso integrale del pirini non giunge rispettivamente ad  $M_{\rm TO}$  o ad  $M_{\rm TO}$  di quello dell'altra, quantunque il bacino montuoso dell'Adda equivalga in superficie al quadruplo od al quintupplo soltanto di quelli degli skiri.

E facendo il confronto col Po, mentre il deflusso massimo di questo nella piena del 1837 è solo sette o otto volte maggiore di quello della Socchia e del Panaro, il deflusso integrale invece è dalle 74 alle 76 volte maggiore. Considerando che l'intero bacino montuoso del Po è 20 volte maggiore di quello complessivo dei due influenti suddetti, e quanta sia malgrado ciò la misura delle piene massime di questi, se ne indurrà eser sommamente provvida la legge per la quale esse non avvengono simultance con una delle grandi piene tel Po, dipendendo le prime pressochè sempre da cause locali (2).

Fatta eccezione della straordinaria piena del 1842, i pochi dati per tal modo rascili non sarebbero sufficienti a dimostrarci che nelle altre l'osservato aumento si abbia nel deflusos integrale, oppure nel solo deflusos massimo, desumendosi però essere tale la misura della detta piena 1842, al confronto delle precedenti, da doverla attribuire ad un fenomeno seolara-

È meritevole d'osservazione che il procedimento di essa piena massima fu sincrono ed uniforme per la Secchia e pel Panaro in tutti li suoi

<sup>(</sup>f) yet antici critiquat artin an Xenerica fie. [series menina della pirac cri maggio 1987], a qualitar alla pirac de fina della Landerica cerci circle. 3-75 within garatha, articità state occasio del 3 deleter al 7 merche 1885. (directale questa 6 30507), ed la deleter al 7 merche 1885. (directale questa 6 30507), ed la deleta si trapata, per la session de la section deleta si della pirac acci la c. 1. Tale deletas verirales a riscario centa della mente della mente della pirac pirac della mente della mente della pirac pirac pirac della mente della pirac pirac

stadj, tanto per l'ampiezza delle oscillazioni, quanto per la loro durata; lo che prova essere i loro bacini sottoposti all'influenza di cause comuni. meno in qualche caso eccezionale.

§ 21. Indaglai elere alle cause dell'aumento delle plene. — Dovendosi adunque ammettere, malgrado le avertile incerteze, un aumento nelle piene; se non per la copia totale delle acque, ossia pel loro dellusso integrale, per la loro elevatione almeno, egli è naturale che si vada indagando a quali cause ciò possa attribuirsi, o se per avventura non siavi mulche nezzo di arrestarne il prorresso.

Non essendosi sensibilmente rializato il fondo di que fiumi, non si può a tale circostanza attribuire la maggiore elevazione delle piene, molto più che questa si osserva nel Panaro a Navicello, ove è invece avvenuto contemporaneamente un sensibile abbassamento di fondo.

Ivi, giusta le sezioni unite al più volte menzionato Pinno della Colletta del 1783, è indicata l'altezza della piena massima sul fondo di braccia 15,1 di Modena, pari a 7º,90; mentre quella del 1813 si sarebbe elevata a 9º,90, e quella del 1818; a 10º,10. Il prolungamento degli arigni a monte potrebbe in ciò avere influtio collo scemare le espansioni del fiume, ma ove si consideri la notevole elevazione delle campagne laterali sulle quali esse avvenivano, siccome lo indica la poca allezza degli argini aggiunti, non si potrebbe considerare questa causa siccome sufficiente. Per la Secchia si potrebbe in parte accagionare di siffatta maggiore elevazione il progressivo alzamento delle spaziose golene o saldini su cui si espandono le piene in conseguenza dei depositi delle torbide, per il che sarebbe scemata la capacità dell'abec; ma altertatno non puo dirisi del Panaro, che non ha ormai più golene, la corrosione delle quali è invece indizio di un ampliamento di Secione.

§ 32. Dissodamento di boschi nelle regioni montuore, loro conseguenze, pervevedimenti dati od adrasi per arrestarne il progresso o porvi riparo. — Il dissodamento dei boschi nelle regioni montane è dalla generalità considerato secome la causa principale del più rapido afflusso delle piene e della conseguente irregolare distribuziono dei deflussi annuali, per cui le magne si fanno e più durevoli e maggiormento pronunciate; ed in ciò convengo io pure pei motivi che no sviluppati in altri scritti. Imperocchè, tolto il ritegno che le radici oppongnon al degradamento del suolo boscato, le leggieri solcature si cangiano bentosto in profiondi burroni ed in torrenti, ove le acque raccolte discendono cou maggior impeto per le minori resistenze, scemandosi poi la parte delle medesime che, penetrando nel terreno, passa ad

alimentare le sorgenti; e quella eziandio che veniva dispersa per evaporazione. In veco no può diris che in questi ultimi trent'ami abbia propredito un tale disordine nello Stato di Modena dopo che le solorti cure del Governo i si sono rivolte non solo ad impedire che si estendesse maggiormente, ma a porvi eziandio riparo sottoponendo i boschi esistenti ad un rigoroso regiguine, e promovendo in pari tempo il ripinatamento delle parti demudate. E siccome nella generalità dei casi gli estesi possessi die Comuni, pirvi dei mezzi all'upo necessari, sono l'ostacolo precipuo che vi si oppone, non si è omesso il partito di acquistare quei terreni al fine di rimovere s'ilitata difficoldi.

Non è per altro detto con ciò che il rimedio siasi portato ovunque, e che non vi sieno superficie montuose estessismie ni stato di progressivo degradamento, ove le frane ed i dirupamenti si vanno mano mano allargando. Providissime leggi furno bensi promulgate sul cadere del secolo XVII per impedire il diboscamento de' monti, ma intorno alla metà del successivo, e particolarmente nella circostanza in che si costrasse la nuova strada di Toscana attraversante l'Apennino, non se ne curò gran fatto l'adempirancio. Gli abusi poi progredieno in maggior misura anocra sul finire di quel secolo col cambiamento del governo, continuando fino alla promulgazione del decreto del 1841, il quale vi pose qualche freno.

A questa circostanza comune ai bacini di tanti altri fumi, e, che è una conseguenta degli anteriori diboscamenti, sembra si debba attribuire il disordine che si osserva; solo che non vedrebbesi a sufficienza dimostrato come gli effetti che ne derivano debbano progredire con tanta rastrato come gli effetti che ne derivano debbano progredire con tanta rapidità. Al ogni modo, malgrado le maggiori difficoltà che vis s'incontrano giorno si fa maggiore, e che minaccia così da vicino la prosperità della giorno in più bella parte di questi Stati, è pur forza avrisare a di estendere colà eriandio le providenze, in quanto ciò sia fattibile, senza esitare circa ai sacrifigi che arzano per richiedere.

Tali miglioramenti, sempre per sà ardui, riuscirebbero pressochè impossibili in um grande scala, come sarebbe se i volessero estudare a tutta la valle del Po. Dappoichè, come ho dimostrato in altra Memoria (1), i territori nei quali si dovrebbe applicare il rimedio, sarebbero assai lorati da quelli hen en riseatono danno, ed apparterrebbero and un'invesso dominio, di modo che mancherebbe l'impulso dell'interesse per sottoporsi ai considerevoli sacrifigi richiesti dall'operazione dell'intubestimento di quelle deserte regioni montuose. Ma nello Stato di Modena, per una favore-ole combinazione, i fumi principali vi hanno pressoche l'intere loro corso, ole combinazione, i fumi principali vi hanno pressoche l'intere loro corso,

partendo dalle sorgenti fin presso alla foce in Po, in guisa che qualsiasi miglioramento operato al monte torna ad immediato profitto alla sottoposta pianura.

Io non mi dilungherò a parlare dei metodi che in tal caso sarebbero a seguirsi per ottenere l'imboschimento di quelle località coll'uso eziandio di opportune serre e con altri artifizi diretti ad arrestare il progresso delle frane, avendo su di ciò versato amplamente un Viviani, un Mengotti e da ultimo il francese Surell (2), autori che insieme a molti altri sarebbero a consultarsi su questo grave argomento, onde valersi dei loro consigli a seconda che fossero applicabili nelle svariatissime condizioni del terreno.

Coll'imboschire le superficie denudate, sccondo ciò che da tutti quegli autori viene raccomandato, e col costruire eziandio delle serre, ove queste sieno applicabili con successo, si potrà giungere per una parte a moderare l'affluenza delle acque scorrenti sulle pendici de'monti, e ad arrestare per l'altra un'ulteriore escavazione e dirupamento del terreno. Ma ove esso si è di già approfondato in una misura considerevole, vano sarebbe il pretendere di scemare con tali serre il declivio attuale del medesimo fino a restituirlo alla primitiva sua condizione. Migliore effetto potrebbe attendersi qualora con artifizi analoghi fosse dato rallentare il corso delle acque nelle regioni montuose, accumulandole in serbatoj temporanei, cui in qualche parte potesse ridursi il fondo della valle. Ponendo per altro a calcolo la notevole cadente che hanno i torrenti in quelle regioni, il tenue rigurgito che può prodursi con tali ostacoli alla loro corrente. l'ingente massa delle acque che sarebbe mestieri arrestare perchè avesse un rapporto abbastanza grande col deflusso integrale d'una piena, e le difficoltà che in questo caso sarebbero a superarsi, si potrà di leggieri concluiudere essere siffatto rimedio di una applicazione pressochè impossibile pei fini suindicati; punto sul quale torneremo in appresso (3).

## § 23. Considerazioni sull'influenza delle alterazioni cui potrebbe essere andate soggetto l'alveo di que'fiumi nella planura alta superiore alla strada Emilia. - Prendendo ad

pimenti e dalle corresioni dell'Arno. MENGOTTI -- Ideaulies Asics.

per. Parigi, 1841. all'utilità del bacini artificiali anche per mederare come pare la Nota (1) al § 58 di casa Memoria. nelle regioni montuoce l'afflutes delle piene; ma

<sup>(2)</sup> VIVIANI - Discorso sul difenderes dai riem- | finora per questo scopo non vi furons se non sempliel proposte, quantunque tala rimedio fosse recentemente raccomandato dallo stesso imperatore SURELL - Elude pur les torrents des hautes Al- Napoleone, Veggasi la mia Memoria Sulle inondastoni avvenute nella Francia in questi ultimi tempi; (3) In Francia ai è fatto melto atrepito circa e particularmente la Nota finale (G). Milano, 1858,

esaminare il corso dei torrenti dell'Apennino nella parte superiore della pinnura all'uscia dai monti, ove espandono le loro piene sopra un letto amplisismo, si è condotti a risquardare questa circotanza siccome un immenso henelito pei territori sottoposti. Imperiocicchi in quel tratto l'alveo del fiume fa le veci di un lago per moderare l'afflusso delle piene nei tronothi inferiori. Rispetto alla Secchia, il tratto compreso fra la strada Emilia al ponte di Rubbiera, della lunghezza di 19 ciulometri, è di 14 chil. quad. di superficie, quinchi di una larghezza media di '90' all' incirca. Se perció una piena si distendeses sopra di esso in una altezza media di un metro, se ne avrebbero 14 milioni di metri cubici, che corrispondono a ½, e del dellusso integrale di piena crescente in quella massima del 1842. Qualora in luogo di espandersi in tale misura, la piena venise raccolta in una fovo ristretto, over le scemate resistenze discenderebbe con maggior violenza ancora, facile si è inferire di quanto essa andrebbe ad accrescersi nei tronoti inferiori.

In vista di tutto diò ho preso ad indagare se per avventura non fosse possibile che la capacità di quel letto venisse meno per alterrazioni che gli si apportassero; su di che verrò esponendo colla dovuta riserva alcum miei pensieri. La quantità delle materie trasportate dal fiume in tempo di piena, e più di tutto l'inerità di queste, dipendente dalla loro mole, di cagione che esso iri assumesse tanta langheza; imperciocche la resistenza delle sponde alla corrosione veniva a riessiere comparativamente minore di quella del fondo alla escavazione. Ma il rapporto di tali resistenze si sarà egli conservato sempre eguale, o non è piuttosto a temersi che siasi alterato per fatto dell'omon?

Tutti i territoj circonvicini si provvedono dei ciotoli fluviali per la seiciatura di strade, e per servirsone quale materiale da fabbria; ed è presumibile che l'opportunità della posizione, il perfezionamento della stratura delle strade, la loro moltiplicazione, e consegnentemente la facilità de l'araporti, come pure i progressi dell'economia rurale, dei comodi della vita civile in questi ultimi tempi, ne abbiano di lunga nano aumentato il consumo, in quanto concerne particolarmente quelli di maggior mole, Questi vengono riuniti in mucchi sui gliarili in tempo di magra, ed esportati; nè perciò se ne esaurisce la quantità, poichè col sopravenire di altre piene, e ol contemporaneo sovertimento del letto del fume, si pongono allo scoperto nuovi ciottoli, i quali, insieme a quelli trasportati dai tronchi superiori, sopoperiscono alle successive riererche.

Nasce quindi naturalmente il dubbio, che le continue sottrazioni di que ciottoli più voluminosi scemino la resistenza del letto fluviale alla escavazione; che le acque possano così approfondire maggiormente il solco nel quale discendono col corso principale; e che incassandosi ivi fra i ghiarili più alti, vengano meno le espansioni su questi in tempo di piena. Per tal modo raccolte le acque in una sezione più ristretta, dovrebbero naturalmente scorrere com maggior violenza elle non sia quando, distribuite più equabilmente sulla larghezza di quell'ampio letto, sono astrette a superare resistenze comparativamente maggiore.

Se supponiamo che per una più compiuta espansione di esse sul letto a valle del Pescale, le accresciute resisteure avessero a cagionare un maggior alzumento di 30 ceot. soltanto nel colmo della piena, ne risulterebbe albra il volume di oltre quattro milioni di menti cubici, il quade corrisponde ad ½, del delhusso integrale della piena 1842, pol primo periodo di escrescenza fino al colmo. In tale supposto quel volume d'acqua socrrerebbe per la più parte al basso al declimare della piena, el imitterebbe la sua influenza a prolungame soltanto la durata, mentre ora concorrebbe ad accrescence la portata nel suo primo periodo el anche nel colmo.

Mi si opporrà che i ciottoli raccolti su quell'immensa superficie devono essere ben poca cosa, eccezione della quale sento tutto il peso, quantunque non sia in grado di valutarla con dati numerici. Osserverò per altro circa all'estensione sulla quale ricompariscono i ciottoli più voluminosi ad ogni piena che, se sussistesse il latto della scemata resistenza del fondo in conseguenza della loro rimozione, e del conseguente maggior incassamento del canale principale del fiume fra i gitarili più alti, il sovertimento del suo letto doverbebe mano mano limitarsi ad una minore vertimento del suo letto doverbebe mano mano limitarsi ad una minore randosi così la loro estrazione in uno spazio sempre più ristetto, altrettanto più celere dovrebbe riuscire il decrescimento della sua resistenza alla escavazione.

Queste cose io espongo siccome un semplice dubbio, lasciando che dietro un più attente esame del fatu venga determinato se esso possa sussistere in tale misura da meritare un provvedimento. In questo supposto mi si domanderà a quale rimedo si abbia a ricorrere, so di che osservo che forse col disciplinare l'estrazione di quei ciottoli, limitandola ad una minor misura, verrebbe a ristabilirsi col tempo l'equilibrio e per la sopravvenienza di jusori ciottoli dai tronchi superiori, e pel trasporto delle materie meno pesanti nei tronchi inferiori, con che il fondo verrebbe mano mano ad acquistare magigore resistenza; semerebbe la profondità dei canali principali; il sovvertimento del fondo e la comparsa di altri ciottoli si estenderebbe ad una più vasta superficie; e le piene si espanderebbero più equabilmente ed in maggior altezza su tutta la larghezza del letto.

Un altro fatto sulla influenza del quale insorgeranno sicuramente minori dubbi, si è l'occupazione di quel letto che si pratica dai possessori frontisti alfine di rifarsi dei danni in addietro softerti, coll'estendere iri la superficie della loro proprietà, riducendo di solito tali spazi a prato. Se ciò si facesse senza alterare menomamente il livello del terreno, e lasciando libero il campo all'azione delle acque, non ne potrebbero derivare in grado apprezzable s'avorevoli conseguenze. Ma ridotto quel terreno alla condizione di ricavarne un frutto, ove venga minacciato di corrosione si procura di difionderio con opere munienti o respingenti, presso le quali la corrente acquista notevole profondità, scenandosi così l'estensione del letto del fiume e le espansioni delle caque sui depositi più alti.

I disordini provenienti da siffatta pratica non isfuggirono all'attenzione della pubblica Autorità, la quale per porvi un freno emanò la notificazione 2 ottobre 1842, che segna le norme da seguirsi in casi simili.

Montre dalle premesse osservazioni risulta non esservi dubbio intorno al progressivo numento nell'elevazione delle pinen di que' luni, qualche incertezza rimarrebbe tuttavia rispetto alle cause di tale fenomeno, in quanto almeno risguarda il grando di loro efficiacia. E circa ai rimedi finora proposti per porri riparo, non è a dissimultarsi che qualora fosse dato di conseguire da essi l'efitot desiderato, sarebbe già motto se si giungesses ad impedire il progresso del male, nel qual limite si richiederebbero anoron notevoli sareficie du netmpo assai lungo. Questa considerazione, anariché farci perder d'animo, deve piutosto servirci di stimolo per lasciar intentato nulla di ciò che può condureri ad un risultamento da cui dijende il sottrarre questa bella pianura a mali che sembrauo divenire, sempre più gravi,

Ma oltre a queste misure che si riferiscono ad un tempo futuro, è pur mestieri avvisare a quelle che risquardano immediatamente la difesa del territorio, siccome dirette ad impedire i disastri delle inondazioni, di cui viene ad ogni piena minacciato.

§ 24. Stabilità delle botte, e vantaggi che ue derivano. — Abbiamo di giù osservato come la Secchia ed il Panaro sieno satti arginati seguendo principi totalmente diversi. Se si esamini il corso tortuoso del primo di que' funni, socque' tosto l'idea che esos sia variabilissimo, ed in uno stato di continua violenza. Nulla invece vi ha di più stabile delle botte di quel finune, specialmente al disotto di Modena. Il prelodati autori del Piano della Colletta fino dal 1783 coal si esprimevano su questo particolare:

« Tanto più ci siamo lusingati che questa prima nostra riccrca non do-« vesse riescire inutile, quanto che abbiamo osservato che le botte presenti « di questi fiumi sono al di d'oggi press'a poco le medesinie con quelle « che furono centanni fa. «egnate dall'ingegenere Boccabadati nelle sue « mappe, e press'a poco le medesime pure con quelle che nell'anno 1724 « furono descritte dal signor conte Marlini, giudice di sotto. Sembra questo « un indizio sicuro che la causa produttrice di tali botte o corsoioni opera « di un tenore costante e quasi sempre nello stesso luogo ».

Le botte osservate oggidi sono le identiche indicate nel Piano della Colletta, eccetto che se ne sono aggiunte poche altre. Il solo cangiamento avvenuto nella loro posizione cousisterebbe in un movimento di discesa appena percettibile per un periodo così lungo di oltre 160 anni. Quanta differenza col Po nel quale, ove ha un corso variabile, come nelle vicinanze di Cremona, la discesa delle botte dal posto della superiore all'inferiore lungo la stessa sponda si fa nel breve giro di soli 30 anni, per una distanza di circa 6000 metri! (1).

Siffatta differenza dipende, a mio avviso, dalle cause che verrò accennando. La Secchia è di carattere torrentizio, succedendo a piene di breve durata, magre prolungatissime. Nel suo corso poi sulla bassa pianura al settentrione della strada Emilia, essa è dotata di tenue pendenza, la quade per termine medio è di circa 0,26 per 1000; circostanza che influisce a moderare la sua azione contro le sponde investite dalla corrente, azione la cui efficacia si limita al solo stato di piena e quindi a pochi giorni fra l'anno.

La notevole altezza delle sue alluvioni dovuta, come vedemmo, alla somma torbidezza delle acque in piena, per cui queste le soverchiano allora in moderata misura, reude impossibile qualsiasi cangiamento per salto anche dove ne risulterebbe un considerevole accorciamento di corso.

Il Po superiore iuvece, e per la notevole sua portata, e per la perennità del deflusso delle sue acque è atto a corrodere le sue sponde in tutti gli stati nei quali si trova, dalla piena cioè alla magra, e quindi in tutto l'anno. È bensì vero che in questi diversi stati varia il punto d'incidenza del filone che investe la sponda corrosa, ma siffatte azioni parziali essendo tutte cospiranti ad un fine mico, a quello cioè d'internarsi sempre più la corrosione per l'intera estensione della sponda che vi è soggetta, ne deriva che la loro risultante viene ad avere un'efficacia considerevole dipendentemente eziaudio dalla durata di esse azioni parziali, sia sul movimento trasversale delle corrosioni, sia su quello di discesa, che ne' tronchi superiori si verifica generalmente in un periodo assai breve, e le tante volte per salto, ove sia depresso il livello delle alluvioni (2).

<sup>(1)</sup> Comi idrografici precitali, pag. 154. [Pestrema torbidezza dei dec influenti Tanaro e Serri. 2) Madificando ine diversi Incendi del Po l'in- via, e la sua pendezza alquanto forte, è orbidis-tole sas, all'rettanto avviene pe'ssoi cangismenti, simo esso pure, serpeggiante, e sommamente variera le confusera della Sesia e del Ticino, altera bile, Ricevute le limpide acque del più podera.

Tale stabilità delle botte si ha per cause analoghe nel Panaro e negli altri fiumi e torrenti arginati della pianura, ove la maggior rettitudine di corso ne scema il numero e ne modera l'azione. Ne consegue così il vantaggio sommo di ottenere dai ripari tutto l'effetto utile e di limitarne il ristauro a ciò che risguarda puramente il loro ordinario degradamento, mentre ne' fiumi di corso variabile essi rimangono il più delle volte inoperosi ed abbandonati dalla corronte poco tempo dopo essersi incontrata la spesa della loro costruzione.

§ 25. Opere di difesa sulla Secchia, forma e dimensioni de' suol argini. - Le ordinarie profondità dei gorghi nella Secchia sono di tre o quattro metri sotto il livello di magra, ma nelle botte maggiormente urtive essi giungono a 5, a 6 e persino a 7 metri. Questi gorghi si formano in tempo di piena, ed in tal caso il piede dell'argine si riduce quasi a picco.

Siccome negli stati più depressi delle acque essi vengono successivamente colmati dalle torbide, ne deriva che per eseguire utilmente il riparo dell'argine giova intraprendere il lavoro tosto dopo le piene, senza di che si arrischierebbe di fondarlo sopra depositi instabili e quindi sul falso, non avendo allora alcuna consistenza, perchè può essere sconvolto dalla prima picna che sopravvenga. Il piede dell'argine per la parte subacquea si difende con fassoni o gabbioni, composti di sterpaglia di bosco forte, o di spino bianco, riempiti di terra argillosa e legati con vinchi di quercia. Essi sono lunghi circa 7", di forma cilindrica nel mezzo, del diametro di circa ottanta centimetri, terminando agli estremi in forma di cono. Si costruiscono sulla stessa sponda da ripararsi, donde si fanno rotolare nel fiume, non essendo possibile accoppiarli ed annegarli coll'uso della barca a ponte, ossia piattino, siccome viene praticato ne' fiumi ove si ha profondità sufficiente all'uopo. Dopo che si sono impiegati in totalità e disposti d'ordinario con una scarpa avente la base di 1 1/2 per 1 d'altezza, essi vengono fermati con paloni di salcio o pioppo lunghi 4<sup>m</sup> e del diametro in testa di 17 centimetri circa. Al di sopra del livello di magra i fassoni si formano con legna verde di salcio. Ivi però di solito si costruiscono semplici fascinate, ossieno pennazzi, consistenti in

di 16 chilometri fra Port' Albern e la foce dei Ti-dore. A valle dell'Adda fino a Casalmaggiore il Possime variazioni. cremonesc, di carattere vagante, va soggetto ai

de suoi tributarj. Il Ticina, continuano bensi l'acr-più pronnaziati e rapidi cangiamenti, con salli fre-preggiamenti finn alla foce dell'Adda, na con minore quentissimi. Pronegue il carattere variabile, na in variabilità, in giuna che un artificiate raddrizza-un aminer propressivamente più moderna fino di menlo del suo corso uperato nel socolo XIV si è Ostigita, a valle del qual punto, scorrendo raccollo conservato finora pressoche rettilineo in lunghezza in letto profondo fra sponda generalmente argillose

strati di fascine collocate di punta in direzione normale alla corrente, impiechettate, e legate con viminate longitudinali, che alternano con strati di terra forte.

Lo parti superiori delle scarpe basta imboschirle con piantamenti di salcio, i quali, ove si dispongano in file oblique, prendono il nome di Schiuratelle, e ciò fino all'altezza delle piene ordinarie. Da quel punto fino al ciglio dell'argine la scarpa viene rivestita di sole piote erbase.

La stagione più opportuna pei lavori di legname è la primavera, tosto dopo le piene, Ouelli esegniti in antunno vanno soggetti per la parte più elevata ai guasti dei phiacci discondenti colle piene successive. In questi unni jemali i rivestimenti di verde vegeterebbero fino al livelto di magra, ma ivi rimangono facilmente sepolti dai deposti delle torbide, e cessa allora ogni vegetazione. Quando la riparrazione del piede dell' argine ri-chiede una quantità considerevole di fassoni, al fine di scemarne il numero, si pratica un leggiero ributto dell'argine stesso. Alla sun scarpa vers' acqua si dal l'inclinazione del due, e più comunenente dell'uno e mezzo di base per uno di altezza, limitandosi a quest'ultima misura l'in-certaniano della scarpa verso campagna. Al piano superiore dell'uno e della maggiore o minore sua elevazione sulla canpagua e del adella maggiore o minore sua elevazione sulla canpagua e della qualità della terra. Questi rispetto alla Secchia sono gli argini così detti in botata.

In quanto alle coronelle, le quali d'ordinario si elevano da 1,"50 a 3" sulle golene o saldini, ma talvolta di 6 a 7 e più metri sull'attigua campagna, si assegna loro la larghezza in sommità di 2" a 2" 50, con scarpa ordinariamente doppia verso la golena.

Attesa la notevole distanza che vi ha fra le due arginature della Secchia, racchiudenti estese golene, ne avviene che in tempo di somma piena, qualora sphì, come di solito, il vento di levante, questo spinge le acque contro l'argine sinistro, cagionando talvolta pericolose tradimazioni. Alfine di impedire un tale disordino si rende necessario di tenere l'arginatura sinistra di 15 a 90 continenti riud levtata che non è la destru

§ 36. Opere simili sul Panare. — Parlando del Panaro, ove, come dicemno, numanon in generale le golene, e le botte sono pressoche altrettanto stabili quanto nella Secchia, esse però si sono di molto estese in questi ultimi tempi, aumentandosene estando il numero, di che deve accapionarsi la troppo ristratta sezione del filume in confronto della portata delle piene ognor crescente, come pure la difficoltà di praticare ributti d'argine, attesa la quantila dei fabbricati tevi sono aderenti.

I gorghi hanno ivi minore profondità, al confronto di quelli della generale. Secchia, in conseguenza dell' andamento più rettlineo del flume, e e quindi la riparazione subacquea riesce di minor impegno pel quantitativo del materiale. Rispetto ai lavori di difesa, de alle dimensioni e dodle all'arginativa, si seguono all'incirca le norme adottate per la Secchia stessa.

§ 27. Opere simili sui torrenti dei Reggiano. - In quanto concerne i torrenti del Reggiano, parrebbe che attesa la comparativa minore portata, le loro arginature dovessero essere di poco impegno. È per altro da osservarsi che le loro piene sono brevi bensl, ma repentine e considerevoli per l'elevazione; che essendosi inalveati in campagne depresse e talvolta vallive, queste per lunghissime tratte rimangono di qualche metro più basse del fondo del torrente, di modo che gli argini del Crostolo si alzano fino a 7 ed 8 metri sulle campagne ed a poco meno quelli del Canalazzo Tassone, in cui confluisce il Rodano. Con tutto ciò la larghezza di questi argini in sommità si limita dalli 2ª, alli 3ª, con scarpa dell'1 1/2 di base verso acqua e dell'1 1/2 verso campagna, per 1 di altezza. Ne' soli tronchi inferiori che risentono i rigurgiti del Po, ed ove perciò le piene sono di maggior durata, si aggiunge una banca di due metri di larghezza, depressa circa tre metri sotto la sommità dell'argine. Ivi anche le scarpe verso campagna hanno una base corrispondente ad una volta e mezza l'altezza.

In quanto alle difese di questi argini, esse sono simili a quelle de flumi preaccennai, consistenti cio è in fassorate per la parte più depressa, ed in pennezzi o piantamenti per la parte superiore. Ove gli argini sono elerati sopra terreno valito, essi vanno soggetti a periolosissimi striciamenti che si chiamano lizicini, i quali lavolta avvengono verso campagna, e talvolta verso il fiume. Il rimedio finora usato in casi simili è di ritare dal flume il corpo dell'argine, lasciandovi una risberma, obanchina; premessa una generosa escavazione del fondo cuoroso sottoposto, avanti d'intraprendere il lavoro.

§ 38. Opere simili lungo il Po. — Lo Stato di Modena, oltre si immi preaccemnati, ha eziandio una fronte del Po che si estende dalla foce dell' Enza sopra Brescello a quella del Crostolo sotto Gualtieri. In quanto all'arginatura maestra di quel tronoc del Po, vedonis applicate all'incirca le norme segutte ne prossimi Stati Lombardo e Parmense, assegnandosi al piano superiore di essa dalli' alli 8 metri di larghezza, con scarpe di 1½ di base per 1 d'altezza, che si portano a base doppia pei froldi.

Per la difesa delle ragguardevoli borgate di Brescello e di Gualtieri, allorché ternon minacciate dalla corresione del Po, si è fatto uso di pennellature costrutte con fascinoni. Dietro le propose del Padre Lecchi, intorno al 1755, tutta la fronte di Gualtieri fino allo sbocco del Crostolo venne difesa con otto pennelli ed otto barbacani o speroni intermedi; soora una lundetza di 3400 metri, con un dissendio considerevole (1).

Quei lavori rimasero successivamente interriti dagli estesi depositi formativi dal fiume. Questi di ra sono posti in corrosione, in guisa che nella parte inferiore il Po ha raggiunto le antiche difese, distruggendo l'ultimo pernello, denominato Landini, allo shocco del Crostolo. Di fronte al corpo principale dell'abitato di Gualtieri, il flume nello scorso gennalo trovavasi anorza distante 600 matri dalla linea di unulch difese.

Allorchè si eressero le fortificazioni di Brescello nell'anno 1836, fra l'abitato e la foce dell'Enza si costruirono due pennelli, l'uno superiore e l'altro inferiore allo sbocco dello scolo Cases. Il primo rimase di poi distrutto, e del secondo non havvi più che un avanzo.

In consequenza dei cangiamenti avvenuti nell'andamento del Po, la cui corresione ha troncato, nel 1845, il corso del fiume Parma, facendolo aboccare al Menzano, sette chilometri a monte dell'anteriore sua foce comune con quella dell'Enza, è ora posta in corrosione anche la spaziosa golena superiore a Brescello, senza però che fino a quest'ora siensi formate profondità che minaccino l'argine maestro di fronte a questo borgo.

§ 29. Considerazioni sopra i metodi di difesa finora adoperati. - Tutti i metodi di difesa preaccennati sono il risultamento di una lunga esperienza e di una serie di tentativi, ne' quali si è avuto sicuramente riguardo alle speciali circostanze dei luoghi che variano assaissimo da un fiume ad un altro. In generale, a fronte della notevole loro elevazione, gli argini di quegli influenti del Po sembrano alquanto esili nelle loro dimensioni. Ma siccome la durata delle piene è l'elemento da considerarsi più d'ogni altro nel determinare le dimensioni degli argini, oltre a quello della qualità della terra con che vengono costrutti, sembra possano bastare in generale sotto un tale rapporto, siccome limite minimo, quelle normali state adottate, salvo ad accrescerle qualora lo richieda qualche circostanza speciale. Un difetto di dimensioni, a mio avviso, vi sarebbe nelle così dette coronelle. Egli è vero che esse si alzano talvolta soltanto da 1 a 2 metri sulla golena o saldino, ma in pari tempo hanno d'ordinario a tergo una campagna depressa da 6 a 7 metri sotto il livello della piena. La larghezza di 2 metri, o di 2º 50 loro assegnata in som-

<sup>(1)</sup> Si calcola che le spese abbiano superato l'ingente somma di L. 1 178 750 italiane

mità, lascia così approssimare di troppo l'acqua d'espansione a quelle profondità, per non dover temere le più funeste conseguenze di qualche filtrazione, malgrado la brevità del tempo nel quale le acque stesse vi rimangono appoggiate. E pur troppo l'esperienza dimostra essere avvenute le principali rotte della Secchia nelle coronelle, tale essendo stata la rotta Caleffi, a sinistra, in territorio di Rovereto, che ebbe luogo il 30 settembre 1833 in caramento, malgrado l'interposizione di una golena larga 120°, la quale venne profondamente escavata. Finora non è tolto il dubbio che se ne debba accagionare una topinara, al cui riparo non si può così facilmente accorrere lunghesso la Secchia, e per la rapidità colla quale sopravvengono le piene e per la difficoltà di rinvenire le persone necessarie alla sorveglianza nei rari abitati che s'incontrano in quei luoglii.

Quando le campagne contigue alle coronelle sono molto de presse, sarebbe prudente partito l'assegnare loro una larghezza pressochè eguale a quella degli argini in botta, e meglio ancora di ritirarne la base verso la golena o saldino, lasciandovi così a tergo una banca verso campagna, la quale gioverebbe per allontanare le filtrazioni ed anche per prendere terra dal suo lembo nel caso che per estrema urgenza occorresse rialzare l'argine con soprasogli.

Rispetto agli argini in botta, se l'esperienza dimostra che l'inclinazione di 1 1/4 di base per 1 di altezza è sufficiente onde far fronte all'azione della corrente in piena, avuto riguardo alla difesa dei rivestimenti di boscaglia, od anche di semplice cottico erboso, gioverebbe però assaissimo regolare la sezione del rilevato in guisa che la scarpa superiore di esso non fosse addossata all'opera subacquea, e che piuttosto vi rimanesse interposta una banchina o risberma d'alcuni metri. Per tal modo sarebbe tolta la solidarietà fra l'una e l'altra opera, e qualsiasi cedimento del riparo inferiore non sarebbe causa immediata di dirupamenti della scarpa sovrapposta.

Il rivestimento delle scarpe con boscaglia, oltre ad essere sommamente economico e di ottimo effetto per la difesa, somministra col taglio periodico delle legne il materiale per estendere o ristaurare simili ripari. Ma pel Panaro e pei torrenti del Reggiano, ove le sezioni sono di solito troppo anguste, esse vengono maggiormente impedite da quel frascame, che, oltre al rallentare la corrente, promove deposizioni di torbide, e sovraccarica così le scarpe di sedimenti che di tempo in tempo è mestieri rimovere. Senza di ciò ne deriverebbe una pregiudicevole elevazione nel livello delle piene ed un'azione più violenta della corrente sul fondo, che promoverebbe i dirupamenti delle sponde e de loro ripari. Per le tratte di que' fiumi ove tali effetti avessero a riuscire maggiormente dannosi, sarebbe a vedersi se, riservate le fassonate pel piede della scarpa, e cioè per la parte subaequea, non giovasse difendere la parte superiore fino al livello della piena ordinaria con un rivestimento di semplice selejato, siccome viene praticato lungo parecehi fiumi e grandi canali della Lombardia. Sarebbe in questo caso ad assieurarsi il seleiato al suo piede mediante correnti, ossieno travicelli di quercia, sostenuti da passoni simili, contenendolo superiormente fra file parallele ed orizzontali di ciottoli più lunghi od anche di mattoni internati di punta nella scarpa, poste alla reciproca distanza di circa cent. 50. Forse in luogo di eiottoli, per alcune località, potrebbe riuseire più economico e di migliore effetto l'impiego di mattoni a secco, disposti in piano, ed assicurati eon caviglie di legno forte che li attraversassero in appositi fori riservati all'atto della loro fabbricazione, giusta la proposizione che, alcuni anni sono, ne sarebbe stata fatta da S. A. R. l'arciduca Massimiliano d'Este. Egli è certo ehe tali rivestimenti verrebbero ad essere più costosi che non sono quelli di semplice boscaglia; ma gioverebbe sempre farne qualche esperimento in iscala abbastanza grande onde determinare se l'eccesso della spesa non venga compensato dal migliore effetto ehe se ne può attendere dal lato della difesa delle sponde combinata col miglior reggime del fiume.

Se poniamo a confronto i fassoni composti di sterpaglia forte, o spino biano, coi fissicioni che lungo i fiumi della Lombardia s'impiegano in simili opere, composti con legne di saleio verde maggiormente distese, certamente troveremo che i primi sono di forma assai più rozza. Essi però sono di una durata comparativamente maggiore, e possono esseguirsi in stagione avanzata, quando non sarebbe dato avere legna di saleio verde che a condizioni troppo gravose, circostanza di non lieve momento per fiumi aventi magra estiva, durante la quale giova le tante volte costruire o restaurare i ripari.

§ 30. Esame degli effetti che si otterrebbero dagli argini con searpe a larga base. — In vista degli ottimi effetti ottenuti in Olanda dall' assegnare agli argini basi larghissime verso acqua, se ne è proposta l'applicazione nei fiumi del Modenese, ed essa ebbe luogo in qualche parte.

Giusta i principi razionali dell'idrodinamica, sombra che realmente se ne dovesse avere un vantaggio, ma eduto che in Olanda quelle scarpe sono destinate a resistere agli ondeggiamenti del mare, dei laghi, o di fumi a grande marea, sarebbe ad esaminaris se ciò solo non costituisse una differenza essenziale coi nostri fumi, ove sarebbero principalmente destinate a far fronte all'aziono della corrente.

Debbo osservare innanzi tutto che esse richiedono una spesa ingente e per la maggior quantità della terra, e per l'estensione della superficie del suolo da occuparsi colla base dell'argine. Pel Panaro poi quelle scarpe a larga basc non si potrebbero applicare ovunque senza distruggere una quantità di abituti. Es sicome l'andamento suo è generalmente rettilineo, ove per evitare un simile inconveniente se ne volesse limitare l'uso a qualche tratto soltanto, ne deriverebbe una considerevole irregalarià nelle sezioni di esso, che ne turberebbe il reggime.

Quando per cangiamento nelle incidenze superiori il filone del fiume investe un' alluvione disposta a spiaggia con dolcissima inclinazione, fino ad avere una base cento volte maggiore dell'altezza, basta un tempo brevissimo percile ne avvenga la totale distruzione.

Un banco di argilla invece nella naturale sua giacitura lo vediamo tabola resistere a correnti violentissime, quantuque ridotto a picco. Da tale confronto parrebbe potersene inferire che qualora la parte subacquea delle scarpe a larga base si costruisse con terra argillosa, se ne dovesse ottenere un ottimo effetto, sia per la tenacità della materia, sia per la dolee inclinazione colla quale resisterebbe allo corrente. Su questo particolare osservasi che l'argilla per tal modo annegata viene a stemperarsi in gran parte, e non potrebbe formare un corron la cui resistenza fosse paragonabile a quella di un banco naturale, omogeneo e compatto di materia simile; e che approfonalnadosi il letto del flume al piede della scarpa, questa franerebbe nel gorgo sottoposto, cessando così il vantaggio della dole indinazione (1).

Sono quindi condotto a couchiudere che per le scarpe degli argini verso acqua la base di una e mezza o due volle Taltezza è quella che si presta meglio allo scopo della difesa combinato colle vedute di una ben intesa economia, semprechè si abbia, come dissi, la precauzione di accompagnarie con una banchia, o risberna che disgiunga in qualche modo la parte elevata di esse scarpe da quella subacquea, onde rendere fino ad un certo punto indipendente l'una dall'altra.

§ 31. Esame degil effetti che si otterrebbero ove si velesse raddeizzare il corso della Secchia. — Prendendo a considerare l'andamento tortuoso della Secchia inferiormente all'Acqua lunga, e la circostanza eziandio che per un terzo circa le sue arginature si trovano in botta, egit è naturale che sorga il pensiero di eseguite raddirizzamenti del suo corso, siccome rimedio radicale, mediante il quale parrebbe dovesero tegliera quasi in totalità le cause di tali corrosioni e delle con-

<sup>(1)</sup> Sulta recorda metà del recolo XXII, Fernicii - Roberta et la Paria nesse data, actio il Hindo: ettie cremences dimander Gapria fece peri a pore. Il peri o piproni il fieldi, e industrie, eta. Sin indiune ponte di scatiliario per la diffica adelle sponde del qual metodo no fi giummi reguio, le che merche Po ai consenti riperi escarpe di semplici estre a indistini del Ferpericana nea nei arreba di minima di proposita del proposita di proposita di proposita di proposita di proposita di proposita di peri nei proposita di proposita di principa di motivi di sopra espositi. Perconandirati di più in can Menoricà stampata in il

seguenti spese richieste dalla loro riparazione. Vi sarebbe inoltre il vantaggio di abbassare in notevole misura il livello delle piene nel tronco raddrizzato, ove le attuali tortuosità devono naturalmente promovere rinsorchi, e rallentare la corrente.

Al fine di determinare se tali van taggi sieno in ogni parte attendibili, e se ad essi non prevalgano altri effetti pregiudizircoli, giorerà esaminare la cosa ne' snoi particolari, pel tratto maggiormente tortuoso, quale si è quello dal termine dell'Acqua-lunga al Passo della Pioppa, e precisamente alla così della Batta nera.

La lunghezza attuale di quel tronco di fiume, seguendo tutte le tortucistà, si è di 30000°, che si ridurrebero a l'9000° mediante una serie di raddrizamenti, ottenendosi con ciò un accoreiamento di 11000°. La escatià dell'alveo del fiume al disotto del piano delle golene o saldini è ora di circa 12 milioni di metri cubici, e di altrettanto quella di tutto lo spazio compreso fra le laterali arginature al di sopra di essi saldini, della superficie di 8 chilom. quadrati, supponendo cle la piano si alzi sopra i medesimi 4°,50 per termine medio, di modo che si avrebbero in totalità 94 milioni di metri cubici.

Escquendo quei rettifii, ritenuto che per alcuni tratti si conservasero le attuali arigniature, ma che queste si facessero generalmente di movo in corrispondenza ai maggiori raddrizzamenti, verrebbe con ciò a ridursi a capaeità del fiume a circa 18 milioni di metri cubici e quindi si seemerebbe di 11 milioni, quantità che corrisponde ad 1/2 del deflusso integrale della straordinaria piena del 1842, dall sun principio fino al colmo. Mettre quindi mello stato attuale delle cose quest'ultimo corpo d'acqua, siecome abbianno osservato per altri casi analoghi, è trattenuto nell'alvoe di fiume per tutto il periodo di piena crescente; coll'escquire gli ideati raddrizzamenti, esso concorrerebbe ad aumentarne la portata e l'elevazione auche nel colmo pei tronchi inferiori.

Gli scoli del Carpigiano e del Novese, che si scaricano in Secchia mediante le Chiaviche Mantorane, state costrutte dopo che nel secolo XIV erausi erette superiormente nel fiume presso la Concordia nove chiase di molini, laanno scapitato assaissimo allorebè queste vennero distrutte al principio e ristabilite verso la medà del secolo passato nel numero di quattro soltanto. Per tal modo il fondo del fiume dovette escuvarsi a monte ed altarsi a valle insienne alla magra, con danno di quegli scoli. Pratieando i mentovati raddrizzamenti se ne avrebbero effetti analoghi e quindi il male si aggraverebbe in notevole misura.

La maggiore elevazione delle piene ne'tronelii inferiori, elle sarebbe effetto della minore capacità dell'alveo superiore e del più rapido afflusso delle acque per le scemate resistenze e per l'accorciamento della linea, richiederebbe rinforzi ed alzamenti d'argini con pericolo di rotte sempre più grave.

Accresciuta cosl in essi tronchi inferiori la violenza della corrente in piena, le corrosioni diverrebbero maggiormente vive, e pel variato andamento fluviale cangierebbero mano mano di posizione; cosicchè occorrerebbero nuovi e più robusti ripari, mentre per gli esistenti bastano i soli ristauri.

pero nuovi e più robusti ripari, mentre per gui esistenti bassano i son ristauri.

In conseguenza della eseavazione del letto nei tronchii superiori ai raddizzamenti, verrebbero a dirupare le scarpe degli argini attuali ed i loro ripari, e sarebbe quindi mestici ritirare i primi e premunirli con nuove difese.

Il Panaro, che segue un andamento in generale rettilineo, ha 26/100 de' suoi argini in botta, e nella Secchia, con tutte le sue tortucisti, essi hanno egual rapporto col totale, riuscendo per altro la loro riparazione, a parità di luughezza, di maggiore impegno. È quindi a prevedersi che anche dopo gli operati raddrizzamenti, trattandosi particolarmente di fiume torbido, avverrebbero ancora nei nuovi canali e deposizioni e corrosioni, e quindi si richiederebbero ripari tutti inuovi.

I tronchi d'alveo che rimarrebbero dereditti si lascierobbero per molto tenpo aperi ondo ettenene il bonificamento colla deposizione delle lorbide che vi apporterebbe il fiume. Ma quando la lunghezza di essi fosse considerevole in confronto della mova linea fluviale, il loro alluvionamento si limiterebbe alle parti sevenne più possime al fiume, e difficilmente si estenderebbe alle parti sevenne più possime al fiume, e difficilmente si estenderebbe alle parti nedie, ove le acque giungerebbero di già chiarificate. A terisulterebbero quini distessa superficie di fiondo palustre cui non potrebbesi procurare lo scolo, e ciò con danno non lieve della salubriti dell'archi.

Se si pongano quindi a catoolo i disordini che ne deriverebbero nel reggime del fume rispetto alle sue daiacenze, e spocialmente agli scoli nel tronchi inferiori ed alla difesa territoriale; i considerevoli dispendi dei raddrizzamenti dei rinforzi e rialasmenti d'argine ne' tronchi a valle; dei nuovi e più robusti ripari; dei compensi che dovrebbero farsi a pirivati per danni artificialmente inferti; ed i pregiududi infine che no verebbero per la pubblica salute, se ne potrà di leggieri conchiudere che tale opera sarebber male consigliata.

## § 32. Raddrizzamenti eseguiti od in corso di esecuzione.

— Un raddrizamento di Secchia è stato ormai compituo alla svolta di S. Giacomo presso Modena, ove il funne formava un gio virineo con botte alquanto risentite. Esso è della lunghezza di 870°, in quanto risquarda il taglio propriamente detto; edi I trono di fiume che viene a sostituiri il all'antico andamento risseriebbè della lunghezza di 970°, mentre questo percorreva una linea di 1940°, il mode che l'accordinamento risquesto. di 970°, ossia una metà della linea primitiva. Il taglio venne eseguito per l'intiera sezione normale del fiume con argini addossati a larga scarpa. Attesa la limitata lunghezza di quell'accorciamento, non può temersi che esso abbia a promovere una sensibile alterazione al reggime del fiume.

Altro taglio sarebbesi ora intrapreso presso Ramo, otto chilometri a monte del precedente, ove il fiume si ravvolgeva in una viziosissima serpentina per una lunghezza sviluppata di 1500°, mentre in un punto il tronco superiore di essa si avvicinava all'inferiore in guisa di rimanervi un intervallo di soli 28 metri. Era a prevedersi che il salto sarebbe avvenuto per effetto della corrosione del fiume, ma in modo irregolare, dappoichè il tronco superiore non avrebbe imboccato l'inferiore, e quindi esso avrebbe continuato a trovarsi in uno stato di violenza. D'altronde la linea della nuova strada ferrata Emilia, or ora progettata, intersecherebbe la Secchia in quel punto, ove sarebbe mestieri costruire un grandioso ponte di muro con opere di accompagnamento. In vista di ciò si è preso il partito di effettuare secondo le regole d'arte quel raddrizzamento sopra una lunghezza di metri 300, che viene a riuscire 1/, di quella dell'attuale andamento, e ciò allo scopo di viemeglio sistemare il fiume e lasciare campo a questo di alluvionare l'alveo che rimarrà abbandonato, nel quale all'atto dell'effettivo tracciamento della detta strada ferrata potrebbe per avventura cadere la linea. Le spaziose goleno fra cui scorre attualmente il fiume trovansi depresse di tre o quattro metri sotto il livello di piena massima, che ivi forma un ventre per effetto di quella viziosa svolta, di modo che con siffatto raddrizzamento non verrebbe portata in tale stato sensibile alterazione al corso delle acque: e piuttosto se ne avrà una depressione di piena, circostanza di non lieve momento per una località ove dovrebbesi erigere un ponte (1).

§ 33. Raddrizzamento al Passo del Bacchello. - Altro progetto di raddrizzamento si va da molto tempo vagheggiando al così detto

du California de processario il progetto sommaria li esa, el cel si è seguita la traccia con licre mo-di una ferrario dal consine parmense el partificio; dificazione de Rabiera a Modeos. Allo ceppo di evi-lo cha fezi, opgundo georralmente fino a Modeos Africa esa l'extraveramente della strada Emilia, io ne une liora prossima e parellela alie strada Emilia, proponeva ne breve ruddrizzemento presso Marzasempre al nord di questa, ed ettreversando con glie, partecdo dal pecta callo Secchia. Si è invece

Venni di poi invitate e modificare il progetto, quaeta si disetta della diramaninea per Carpl a sottimendo an retallineo sila spezzata da Reggin a Mastova, probabilmente coll'idea di con togliere Modene, în relazione al quale era etato appunto sila villa di Marzaglie il benefizio del passeggin eseguito il reddrizzamento della Secchia presso Ramo cella strade ordinerie e forse anche di altoctacare

(1) lo occasione delle mia missione a Modena, sie-come he cotato ani proemie, S. A. R. il Duca mi ha l'Baliu Gestrale, si è data le preferezza alla prima essa il Panaro sotto la coeffuenza del Tiepido, co- conservoto l'ettuale andamente di essa etrada, pitraversandolo colla ferrovia tanto in quel puote di sopra descritto. Dopo il 1850, essendosi lotre- la ferrovio dal corso fieviale.

Passo del Bacchello, inferiore di undici chilometri a quello di S. Giacomo. Ivi la Secchia si contorce ne' più viziosi serpeggiamenti, de' quali si diviserebbe correggere il più difettoso, appena al disotto del passo ossia porto.

Secondo il progetto che si è da ultimo compilato a questo fine, al corso attuale, lnngo 2200", si sostituirebbe un taglio della lunghezza di 280". Il rapporto della lunghezza del corso odierno col nuovo sarebbe di 8:4 di modo che la caduta di 0",463, che attualmente dà la pendenza di 0,21/1000, nel nuovo taglio la darebbe di 1,65/1000. Qualora col tempo si venisse ad alluvionare l'alveo derelitto, ed a difendere con argine tanto questo che la golena detta Berleta Campori, si verrebbe a perdere in istato di piena massima una capacità di 1 300 000 metri cubici.

I lavori da eseguirsi a tal uopo si sono valutati, compresi i compensi d'espropriazione e danneggiamenti diretti, in L. 25 293, 07. Potrebbe esservi per altro il ricavo della alienazione dell'alveo derelitto, e si avrebbe inoltre l'utile di sopprimere le tre botte denominate Malagoli, Lodi e Tassoni di sopra. A questi vantaggi, oltre la spesa suindicata richiesta dall'opera, sarebbero a contrapporsi i compensi ai proprietarj dei terreni de' quali con quel lavoro verrebbe ad accrescersi la corrosione. Col ritiro di 50<sup>th</sup> dell' argine Campori appena al disotto del rettifilo, verrebbe al momento tolta la botta Vaccari a sinistra, ma il fiume per l'acquistata maggior cadente in breve raggiungerebbe il nuovo argine ad una tale distanza, e la difesa di quella botta tornerebbe di assai maggiore impegno.

Lo stesso dicasi della successiva botta Tassoni di sotto a destra, la quale potrebbe prendere un'estensione più considerevole.

La maggior chiamata pel nuovo taglio verrebbe a promovere la corrosione del saldino di fronte alla Coronella della Mole, al disotto del cosl detto Argine terribile; a porla quindi in botta insieme a questo.

Quantunque la navigazione della Secchia sia di poca importanza, pure, particolarmente in questo tronco, essa merita qualche considerazione, e fino a tanto che dopo il taglio il fiume non si fosse sistemato con una regolare distribuzione della cadente del fondo, verrebbe non di poco difficoltato il passaggio delle barche per mancanza di profondità.

Questi danni andrebbero a bilanciare all'incirca i vantaggi summentovati, e mancherebbe quindi allora il corrispettivo della spesa da sostenersi.

In tutta quella svolta le botte maggiormente viziose sono le due ove la corrente investe le golene boschive Campori e Lancelotti; lo che per altro non risguarda menomamente l'interesse della pubblica amministrazione. Se a tutti questi motivi si aggiungano i pregiudizii che in misura, limitata bensl, ma tuttavia apprezzabile, ne deriverebbero, giusta le premesse considerazioni sui raddrizzamenti in generale, si potrà conchiudere non esservi una causa impellente che consigli ad intraprendere quella operazione (1).

§ 34. Considerazioni suile cause delle crescenti spese per i ripari jungo i flumi e angli effetti che ac ne aono ottenutt. - Sta in fatto che in questi ultimi trent' anni si sono alguanto aumentate le spese per la conservazione degli argini, ed in ispecial modo di quelli della Secchia e del Panaro (1). Ma di ciò vedesi una ragione nella sempre crescente elevazione delle piene, e nella conseguente aumentata loro azione contro i ripari. Le piene massime di Secchia, che a S. Giacomo dal 1815 al 1833 si erano rialzate di centim. 25, si elevarono di altri centim. 38 dal 1833 al 1842. E quelle del Panaro a Navicello, che nel primo periodo si erano elevate di centim. 33, si alzarono di altri centim. 30 nel secondo. Tali spese perciò, per una parte risguarderebbero opere di sistemazione, quali sono gli alzamenti e rinforzi delle arginature, e per una parte la maggiore estensione dei ripari, al che devesi aggiungere l'incarimento della mano d'opera e dei materiali, specialmente in quanto concerne le legne.

Basta considerare la circostanza che dal 1807 al 1821, nel breve giro di soli quindici anni, si ebbero quindici rotte negli argini del Panaro, mentre nei venticinque anni posteriori non se ne contano che quattro. Se ciò per una parte è attribuibile all'essere state più rare le piene in quest'ultimo periodo, lo è prevalentemente alla maggior cura colla quale si

procorò uo maggior incassamento tanta al tronco superiore del Primero, quanto al Cavo Benedettino, di nan lieve momento per un fiume che scorre pencile cuile adjaccoll campagne. Mi riserva di trattare di questo argomente in apposita Memeria, dando taluni de' quali antichi, dell'Adda e del Po, e di sul territorio havarese, ava con dicinasette tagil, di di 116 chilom. Di questa grandicca aperazione è dete qualcha ccone de Hogen nei valemi 1.º e 3.º della pregevole eun opera : Hondbuch der Wasserbackunst, Königsberg 1858-57.

(1) Con queste oscervazioni coe intendo di escin- | Dopo che le presente Momoria venne ritoccata dere in massima l'utilità del raddrizzamenti de fin- insieme alle relative nota, coll'addictone di quelle mi, mentre talvolta da così el atteagogo effetti sa- ficali, mi è stata riferito che, uno solo il raddrizleierissimi, partienlarmente quando el eseguiscano zamente del Bacchello, ma queili ezlandio di panel loro altimi ironchi. Tali cono a considerarsi I recchi altri tronchi di Secchia sono stati eseguiti quattre driasgoni escentili sel Pe di Primaro dopo la questi altimi anni con polevole dispendio pel ohe el è to esso joulveste il Rene, mercè i quali, territoria modenese, È a desiderarsi che s'intraabbreviatosi il corso fluviale di 11 chilometri, si prendaco esatte esservazioni unde riconescerne gli effetti che, giasto le ragioni espocte, dovrebbero tornare etili pel ironchi superiori, ma pregiudiziea si rese piu facile la difesa dello eponde, agretto veli agli inferiari e particolarmento agli scoll aha vi affiniscone da territorii estesissimi, i quali erana già in caediciane assai triste. Tali daoni è verisimile che non si manifestion per qualche tempo, ragguaglio degli effetti avatisi da reddrizzamenti. fine a teato che il fiume in occasione di picoe trevi na tronchi d'alveo derelitti no mexto di espandere quelli eseguiti in ona scala giguetesca pel Reno le sue acque e di deporre czlaedie le purte le preprie terbide. Na, seguitone l'allevienaments, si renderà sitre 40 chilometri di langhezza in complexes, ci è inevitabile la diressa più rapida delle piene e di abbreviate di 42 chilom. l'acteriore licen floviale maggier copie delle materie de cese travelte, colle conseguence zhe indicamme per la parte a valle. (1) Vedazi la Nota C in ultime.

provvede alla sistemazione e difesa delle arginature, giacche parecchie delle ultime piene, state contenute, superarono in notevole misura le anteriori.

Oltre alle poche osservazioni da me fatte sopra qualche modificazione che potrebbe per avventura introdursi nelle opere intese a questo fine, in generale però le riconosco le più adatte per siffatto scopo alle speciali condizioni delle località.

§ 35. Indicazione del metodi coi quali si potrebbero raddoleire aleune svolte dalla Secchia. — La stabilità delle botte
ne' fiumi summentovati in confronto di quanto avviene altrove, la considero siccome una circostanza favorevolissima che rende e più semplice
e di minore impegno la difesa. In qualche località lungo la Secchia
s'incontrano in vero botte alquanto urtive, ove il fiume è obbligato
a svolgersi in curve troppo anguste, che per altro non sarebbe tolto di
correggere.

La sponda, sia essa naturale, oppure armata a difesa dell'argine, gioverebbe a tal fine avanzarla verso il fiume mediante scarpa artificiale appoggiata ad una palafitta di pioppo intrecciata di vimini, giusta la nuova curva che le si vorrebbe assegnare. Lo spazio interposto al nuovo riparo ed alla sponda attuale verrebbe attraversato con altre linee di palafitte e viminate simili, allo scopo di promoverne l'alluviamento, il quale avverrebbe in breve, attesa la quantità della torbida portata dalle piene. Onde accelerarne l'effetto potrebbesi annegare in quello spazio qualche pianta ricca di frondi. Sta solo a vedersi se in tal caso il vantaggio di raddolcire la svolta per scemare la spesa del riparo attuale, od anche per favorire la navigazione, sia proporzionata al dispendio richiesto dalla costruzione e manutenzione del nuovo riparo, avendo però nel primo caso il debito riguardo alla maggior sicurezza che verrebbe procurata all'argine dalla golena che anderebbe a formarvisi di fronte. Su questo particolare non si possono stabilire regole generali, imperocchè il grado di maggiore o minor convenienza dipenderebbe da circostanze affatto locali. Qualche esperimento intrapreso in taluna delle più viziose svolte gioverebbe più ch'altro a dimostrare l'opportunità di questo metodo stato applicato con ottimo successo in alcuni fiumi torbidi della Francia e dell' Italia (1).

<sup>(1)</sup> Per raddolcire le vrolte di un fame si fa uso | Memoriz sull'Arno, stampata in Pisa l'anno 1849, ezinaido di pennelli ortogonali issomenegibili, di l' si si progno i particolari circa all'armatica semplice terra, armati alta punta, Nell'Arno Infe-i delle punte con sassi, la cui forma si è regolata riore sopar Pisa se ne è fiatti applicazione con per la searga a valle con una superficie di tale ottimo successo, giusta il ragguaglio che ne dà curratura da evitare la formazione di gorghi. Pinegenere ispettiore signor Matierazai sella su.

§ 34. Indole del Po presso Brescello e cangiamenti avvenuti su quella fronte, e nel tronco superiore. - Passando ora a parlare delle difese per le fronti di Brescello e Gualtieri lungo il Po, compress l'intermedia di Boretto, esaminerremo inamai tutto la conditione in che queste si trovano presentemente, onde rilevare quali provvedimenti si potrobbero per esse richiedere.

Il Po in quel tronco ha tuttavia il carattere di fiume vagante che assume al disotto della foce dell' Adda, scorrendo esso in ampia sezione diviso in molteplici canali separati da isole. Le due piarde, o sponde stabili del Po al disopra di Brescello presso la foce dell'Enazi si trovano alla considerevole distanza di 1900 metri, formando ivi il Po due canali separati da una vasta isola demoninata Bosco Camerale, nome che viene pur dato ad altra isola prossima, di minore estensione, al disotto di Brescello.

È proprietà di quel tronco del Po di essere variabilissimo nelle sue botte. Esse a cagione di maggiori o minori insenamenti nelle varie tratte delle corrosioni libere superiori, prendono di solito un movimento alternativo di ascesa in acque basse e di discesa in acque alte; ma quest'ultimo termina sempre col prevalere sull'altro. Abbiamo già osservato come presso Cremona, nel giro di soli 30 anni una botta superiore venga ad occupare il posto dell'inferiore lungo la stessa sponda, con un movimento di discesa di ben 6000 metri, che darebbe per termine medio 200 metri all' anno. Prendendo ad esaminare queste botte per un intervallo di tempo alquanto lungo, vedremo qui pure verificarsi siffatta legge. La botta che ora investe l'argine sinistro al pennello detto dell'Arginone. sotto Casalmaggiore, è la stessa che vent'anni sono minacciava le penellature superiori a quella città; e l'altra successiva, che ora vedesi di fronte a Cogozzo, si trovava allora dirimpetto a Fossa Caprara. Dunque nel periodo di vent' anni quelle due botte sarebbero discese per circa 3500 metri, in ragione quindi di 175 metri all'anno. Tali movimenti non avvengono per altro regolarmente ed a gradi in ragione di tempo, vedendosi talvolta insistere una botta sei o sette anni consecutivi nella stessa località, e quindi discendere repentinamente per effetto di un salto, o d'altro mutamento simile.

Venendo ora a parlare di queste ultime duo botte, in quanto hanno rapporte colla fronte di Brescello, da osservarsi che quella dell'Arginone, rivolgendosi a corrodere la sponda destra parmeuse del Mezano, vis è internata in notevole misura, ribattendo di poi la sponda sinistra di fronte a Giognara, ove al terminare del 1843 fu mestieri ritirare l'argine mesetro, e premunirlo con una lunga searpa di fascinoni. Dopo di allora progredi la corrosione del Mezzano al punto di troncare il corso

della Parma, ove questa ha ora portato il suo sbocco, giusta quanto si è di già osservato precedentemente (§ 28). Siccome però, mentre la corrosione del Mezzano si avanzava coll'internarsi, andava in pari tempo estendendosi anche nella parte inferiore dell'ampio seno da essa formato, rimase così alquanto sollevata la fronte di Cicognara, aumentandosi l'azione della corrente contro gli inferiori froldi mantovani, detti Pulleghino e di Cogozzo.

Contemporaneamente l'isola più grande di Brescello, denominata, come si disse, il Bosco della Camera, soggiacque ad una viva corrosione nella sua parte superiore, mantenendosi però sempre il filone principale del Po alla sua sinistra, e quindi non scorrendo lungo la sponda di Brescello che un ramo secondario del fiume. Ma dopo le piene dello scorso autunno 1846, le cose cangiarono d'aspetto, in quanto che, tenendosi aderente il filone principale alla sponda sinistra fino oltre la nuova coronella costrutta nel 1843 fra Cogozzo e Viadana, di là passa con direzione quasi retrograda ad investire ad angolo retto la sponda destra superiore a Brescello, appena al disotto della foce dell'Enza. In vero sembra strano che dopo un abbassamento di botta così profunziato lungo la sponda sinistra superiore, e senza che questa abbia menomamente ceduto alla corrosione, sia essa risalita alla destra sopra Brescello. La spiegazione la vedo in ciò che la sponda inferiore sinistra fra Cogozzo e Viadana, ove si è ora portata la botta, è assai più diretta contro Brescello che non era la sponda superiore fino a Cicognara, di modo che la prima obbliga il filone che vi è aderente a rivolgersi con direzione cotanto viziosa contro la sponda superiore brescellese.

Qui giova osservare che la detta sponda sinistra inferiore alla calata di Cogozzo, malgrado all'essere investita da corrosione da molto tempo, non dà segno di sensibile cedimento, vedendosi oggidì pressochè nella stessa condizione in che trovavasi sei anni sono, cioè nel 1841, nel qual periodo non giunse a rimanere corroso l'argine maestro se non per una parte della sua sezione, nel tratto più sporgente che vedevasi in pericolo nel 1843, quando per urgenza gli si sostituì una coronella.

E questa circostanza, e quella eziandio che appena al disotto del detto argine in corrosione vi sono presso la sponda naturale del fiume profondità di 8 a 9 metri sotto la magra ordinaria, m' inducono a credere che ivi esista un esteso banco d'argilla o tivarro, il quale oppone una valida resistenza alla corrente, per il che quel viziosissimo corso preso ora dal fiume potrebbe ancora insistere per qualche tempo.

Un'altra circostanza sfavorevole alla fronte di Brescello si è il cangiamento della foce della Parma, la quale dapprima sboccava insieme all'Enza nel luogo ove incomincia l'attuale corrosione. Scemata per tal modo la quantità dei depositi che quei due influenti uniti portavano al Po nelle loro piene, vien meno la loro azione repellente che tendeva a deviare il flone del Po dall' inferiore sponda di Brescella.

§ 37. Considerazioni che sarebbero a faral avanti d'instraprendere la risparazione della sponda di Birecetilo. —
Dalle premesse osservazioni pirrebbe a prima giunta doversi inferire che
questa sponda, insistendo un tale stato di cose, sia minacciata, e che
quindi fosse il caso di ristabilire le primitire sue difese. Su questo particolare debbo per altre notare che quelle difese consistenti, come si
disse, in due pennelli, si estendevano alla considerevole distanza di 1100
metri dall' abitato di Brescello, proteggendo un terreno tutto in golena.
Il primo pennello superiore è attualmente distrutto, e del secondo non
rimane se non qualche avanzo, qiundi la loro importanza non può reputarsi tale da impegnare la pubblica amministrazione a ripristinarli ed
a conervaria i qualsiasi costo.

I nuovi ripari delle sponde in un tronco del Po variabilissimo, quale si è questo, sono esposti a vicende che possono portare conseguenze di qualche momento. Od essi vengono costrutti in località ove la botta insiste per molto tempo, ed allora la loro conservazione richicde la massima vigilanza e tali spese che oltrepassano due, tre e perfino quattro volte quella della primitiva costruzione. O per variazione di botta essi rimangono inoperosi, ed in questo caso tutta la spesa si è resa affatto inutile. Per tale motivo le difese lungo il Po sonosi ora limitate ai punti più gelosi, e particolarmente a quelli ove esistono abitati di qualche importanza, dei quali non sarebbe a permettersi la distruzione, e dove un ritiro d'argine verrebbe a viziarne di troppo l'andamento. Senza poter dire con fondamento che la botta di Brescello debba in breve cangiare con vantaggio di quella fronte, si ha però luogo di presumere essere ivi la direzione del filone troppo viziosa ed anormale perchè non abbia a variare. Finora la corrosione non investe se non un terreno in golena, ed ove questo termina, in prossimità dell'argine maestro il quale difende quel ragguardevole abitato, non sonosi formate profondità che richiedano il benchè menomo lavoro. Sarei quindi d'avviso che si avesse a tener d'occhio quella località con frequenti rilievi, al fine di conoscere tutti i cangiamenti che fossero per sopravvenire, riservandosi ad operare colla costruzione di ripari si tosto le profondità si approssimassero all'arginatura maestra, estendendoli a monte fino a quella distanza che fosse puramente necessaria perchè non vengano presi a rovescio ed isolati. Questa necessità non verrà probabilmente a manifestarsi se non al discendere della botta, quindi col vantaggio rilevantissimo di limitare allora le difese ád una minor estensione. Non è poi remota la probabilità che un cangiamento nelle incidenze superiori altro ne promova su quella fronte in guisa di cessare ogni minaccia; ed ove ciò avvenisse, non si sarebbero sprecate spese considerevoli in opere rese inuttili, di modo che il temporeggiare è partito che in questo caso sembra prudente e da seguiris; (

§ 38. Condizione della fronte del Boretto. — Per tutta l'arginatura maestra compresa fra Brescello e il Boretto al momento non avvi alcuna minaccia. Siccome poi essa, dalla Coronella di Brescello fino all'abiato di Boretto forma una notevole sporegna verso il fiume, qualora avesse a temersene la corrosione, si potrà utilimente ricorrere al rimedio dei ritiri o ributti, il quale è indicatissimo in tale località, attesa la mentovata direzione dell'argine, che migliorerebbe con un arretramento.

## § 39. Canglamenti avvenuti sulla fronte di Guattleri, e circostanze che consigliano a soapenderne per ora la difesa. — Venendo ora a parlare della fronte di Gualileri, abbiamo già veduto come nello scorso secolo siasi difesa con otto pennelli, e con otto speroni internedi sopra una linea di 3900 di lungheza. Dall'ispezione del disegno rilevasi che di tutti quai ripari, i superiori soltanto per una lunghezza di metri 1000 servivano alla reale difesa dell'abitato di Gualtieri, ma che gli inferiori, pei residui 140°, altro scopo non avevano fuor-

intermedi sopra una linea di 29007 di lunghezza. Dall'i spezione del disegoo rilevasi che di tutti quei ripari, i superiori sollanto per una lunghezza di metri 1000 servivano alla reale difesa dell'abitato di Gualtieri, ma che gli inferiori, pei residui 1400°, altro sopo non avevano fuorchè quello di proteggere un esteso terreno in golena di fronte all'arginatura maestra del Po, cui è addossato Gualtieri, fino all'arginatura mestra del Po, cui è addossato Gualtieri, fino all'argicità di Guastalla. La corrosione dall'agosto 1845 al geunaio 1847, nel corso ciob di un anno e mezo, si è avanuzta da 150 a 200 metri nella parte inferiore, giungendo ad investire e distruggere, come abbiamo di già notato, l'antico ultimo riparo, denominato pennello Landini. Ma sulla direzione della Via Colombara, di fronte all'abitato di Gualtieri, havvi anoca la distanza di 600 metri avanti di raggiungere le antiche difese;

<sup>(</sup>i) Dopo II 1637 nos avventi sistevili engici- [anciena, preci as persono printo dell'ingio unite ol trasse del l'omendiantesos sperio. Sea cessore qui il ces tuti illera gli detti di la se dilice praticate sei calera (el 1631, revilla ini variatesi rispetta sili, forsi di fierati per retti in transcripto dell'ingeprere dell'ingeprere

ed ivi la corrosione non si è avanzata nello stesso periodo se non per soli 80 metri. Vedesi perció qui pure un indizio di abbassamento di botta, il quale è indubbiamente effetto di un cangiamento superiore in quella alla sinistra di fronte a Pomponesco. Stà in fatto che mentre i Prodio Banzuolo e Rosa Prinino sopra Pomponesco, dall'aprile al novembre 1845 crano regravemente minacciati al punto di dovere intraprendere un immediato scarico dell'argine, ed avvisare ad un dispendiosissimo riparo con munenti in noqua, oppure con un generoso arretramento d'argine in forma di coronella, la piena del 26 novembre di quell'anno cangió totalmente lo stato delle cose, portando la corrosione contro l'inferiore robold Bonata, coll'abbandono di quelli prenominanti, di fronte ai quali si formarono di puel estese all'uvioni.

Veduto quindi che, attesa la notevole distanza della corrosione dall'argine maestro di Gualtieri, non via hi via lacun periolo nè per questo nè per l'abitato, e che quella corrosione avrebbe di già preso un movimento di discesa, non si troverebbe conveniente di impegnarsi nell'esecuzione di nuovi ripari, essendo probablic che la detta fronto rimanga abbandonata dalla corrosione avanti che questa si avanzi al punto di porre in pericolo l'abitato.

Che se per avrentura interessasse al Governo parmense di impedire siffatto avarazamento di corrosione al fine di difendare la città di Guastalla ed il suo territorio, parrebbe potesse ciò permettersi malgrado la diversità del dominio territoriale, premessi gli opportuni accordi fra i due Stati (1).

§ 40. Esame degli effetti ottenibili dai pennelli e dalle opere aderenti nella difesa delle spande del Po, per cui ai considerano preferibili le nitíme. — Indicata così la condizione in che si trovano le fronti summentovate del Po e le circostanze nelle quali sarebbe il caso di accorrere con ripari contro le corresioni che minacciassero l'arginatura maestra, e le popolose borgate che vi sono immediatamente aderenti, passeremo a discutere il punto che concerne la scelta di tali ripari. I più distinti idraulici dello scorso secolo, per difendre le sponde del Po si applifarono ai pennelli di fascinoni, siccomo

<sup>(</sup>f) Sal picipipar del 1849, diceme è tatic l'ajari di fazional, la cessaione della astrechi presententemente reverille, literitaria di catatalia piana di accumine 1850, escoleri erro percententemente reverille, literitaria di catatalia piana di accumine 1850, escoleri erro percente di per un referente di consultata del 1850 da licultà i resulta di Para sidiciare dell'assistante del cata del Catatalia del Catatalia del 1850, del catatalia del catatalia del catatalia del catatalia del catatalia del 1850, del catatalia della catatatalia della catatalia della catatatalia della catatatalia della catat

quelli che concentrando la difesa in un solo punto, venivano a proteggere un esteso tratto della sponda inferiore, considerandoli perciò maggiormente economici. E di tale avviso si mostrarono pure gli altri che sul principiare di guesto secolo proposero i ripari di estese linee lungo lo stesso fiume. Istituito in pari tempo un corpo d'ingegneri governativi, cui venne affidata la cura di quelle linee fluviali, sotto la dipendenza di uffizi centrali, fu dato cosl di raccogliere una serie di osservazioni, le quali dimostrarono che i pennelli non erano il riparo più conveniente, ed essere ad essi preferibili difese aderenti alla sponda senza sporgenze, chiamate scarpe artificiali, o bordature. Si rilevò difatti che l'azione utile del pennello era vincolata ad una determinata direzione della corrente che lo investe; cangiata la quale, esso viene tormentato da vortici violentissimi, che escavando profondi gorghi, richiedono riparazioni sollecite e dispendiosissime, e le tante volte cagionano la rovina del riparo. Si osservò purc che ove le botte erano insistenti avvenivano tali cangiamenti pei quali, insinuandosi la corrente fra due pennelli, pressochè inutile diveniva la loro azione ed era perciò mestieri difendere il tratto di sponda interposto.

Di ciò scorgesi la più chiara prova nel disegni delle difese di Gualtieri, proposte, come si disse, dal matematico padre Lecchi nel 1765. Dirimpetto all'abitato vedonsi costrutti speroni per proteggere le tratte di sponda della lunghezza di soli 200° interposte a due pennelli consecutivi di notevole sporgenza.

Anche avanti che si promovessero dubbj in linea tecnica sul punto della convenienza dei pennelli, non se ne costrussero più dopo il 1812 nella provincia cremonese, in quanto che gli inconvenienti suindicati erano colà manifestamente dimostrati dal fatto.

Nella provincia di Mantova, ove il Po è meno variabile ed i mentovati disordini riuscivano meno evidenti, si è maggiormente persistio nell'uso di quei ripari; ma dopo la distruzione d'uno d'essi sulla fronte di Serravalle e d'altro su quella di Cizzolo, avvenuta pel primo nel 1885, e pel secondo nel 1886, in seguito alle discussioni che ebbero luogo su tale proposito, fu preso il partito di non ricostruirii, sostituendo invece ad essi semplici scarpe artificiali continue.

Altrettanto erasi praticato già da parecchi anni nel Veneto, ove l'esperienza dimostrò in molteplici casi l'enorme spesa richiesta per riparare i pennelli, alcuni dei quali con tutto ciò finivano col rimaner distrutti (1).

<sup>(1)</sup> Quest'argomente diede molive ed un vote del principi d'arte e di ena serie di falli, la secodiri ll'alustre araliter Paleccapa, direttore generale venienza del pennelli per le difese delle spoede della Pubbliche Costrazioni in Yeonaia, ave colla della Pubbliche Costrazioni in Yeonaia, ave colla della Pubbliche Costrazioni in Yeonaia, ave colla

La stessa massima poi sarebbesi seguita anche oltremonti, vedendosi abbandonato l'uso dei pennelli nelle difesc delle sponde del Reno per le frontiere francese e di Baden, ove non solo si sostituirono ripari aderenti a quelli sporgenti che erano rimasti distrutti, ma si promosse persino la demolizione di alcuni di questi onde surrogarvi gli altri (2).

Colle quali premesse, ove si manifestasse il bisogno di difendere le sponde del Po di fronte a Brescello od a Gualticri, sarei d'avviso che si ricorresse all'uso delle semplici scarpe artificiali, dando loro una inclinazione dell'1 1/8 al 2 di base per 1 d'altezza, sccondo che in un modo o nell'altro si venisse ad ottenere una grossezza nel riparo sufficiente per la sua stabilità.

§ 41. Metodo che sarebbe a seguirsi nell'esecuzione di tall ripart. - Nel Mantovano si faceva uso in addietro di fascinoni del volume di mezzo metro cubico, e di poi si diede la preferenza a quelli di un metro cubico, considerandoli maggiormente e conomici. Siccome però è assai più facile che questi si deformino nel farli rotolare dalla sponda sui piattini, o barche a ponte, ed in tal caso si rallentano le loro legature di vinchi e vica meno la loro consistenza, reputo preferibili le dimensioni adottate nella prossima provincia di Cremona, ove i fascinoni cilindrici si formano del diametro di 0,"45 e della lunghezza di 4,"75, con che riescono del volume di 3/4 di metro cubico (1). Questi per le opere subacquee si annegano accoppiandoli con pali, in numero di cinque per volta. Se nei contorni si ha argilla tenace, di essa soltanto vengono riempiti; ma se la terra non è di ottima qualità, vi si aggiunge grosso rottame laterizio in una quantità corrispondente a m. c. 0,15 per ogni fascinone. Pei rivestimenti della scarpa dalla magra ordinaria allo stato pure ordinario del fiume, si può far uso di fascinoni di mezzo metro cubico riempiti di sola terra; e per la parte più elevata fino ove è mestieri difendere la scarpa dall'azione degli ondeggiamenti, ossia dalla battadizza, si può far uso di rivestimenti di paletti e pertichelle verdi, che vi si intrecciano a guisa d'orlo di canestro e si ricoprono con leggiero strato di buona terra vegetale.

régime des rivières si fond mobile - Annales des lontann il sospetto che egli posea regolare le coponte at chaussées = 1.er com. 1838.

nel 1856 al frotdo di Serravalle, ove, dopo l'avve- del into della più elcora difesa, quantunque fiun nota distruzione di altri dae pencelli , la corrente al 1839 s'implegamero, coma è detto, nel Mantodel Po farmava vortici violentissimi, el reputò con- vano esclesivamente, ecnan eccazione, fascinoni del veniente di costituire fasciconi di un metro cubico volume di mezzo metro cubice, cotto la direzione n quelli di tre quarti. Siccome i primi presentano i di un Masetti e di un Duri.

(2) CHAPERON el LEGROM - Mémoire sur le | nan economia a ventaggio dell'appaitatore, non è struzione degli uni e degli nitri in guisa di dimo-(1) In occasione di negenti riparazioni occorse strare che i più voluminosi meritano in preferenza Anche lungo il Po sarà bene tenere disgiunta l'opera subaoquea dalla scarpa dell'argine con una banctina e risberna di 6º di larghezza al-meno. Questa gioverà che si alzi oltre lo stato ordinario del fume onde la scarpa successiva, più elexata dell'argine a doppia base, possa venireri protetta da rivestimenti verdi, ai quali sotto un tale livello non è dato di prosperare in consesuenza della prolungata loro sommerisione in estate (2).

§ 32. Esame del modo di difendere la città del Finale datie piene del Panaro. Bescrizione di quella località ce cangiamenti cui soggiacque. — Uno dei più importanti punti d'idrasilea che interessa la pubblica difesa nel Modenese, si è il modo di liberare la città del Finale dal sempre crescente pericolo di rimanere distrutta dalle piene del Panaro.

Abbiamo già veduto che nel 4487, Giovanni Bentivoglio signore di Bologna, fece eseguirei il Caramento di Foscagia pel prosciugmento delle valli di S. Giovanni in Porsiceto e di Grevalcore; che in quel colatore venero dapprina dirette le acque dei nuovi nuolini del l'inale eretti sul Panaro e che poco dopo, cioè nel 1535, si rivolse in esso anche una parte di quelle del Panaro sesso a maggiora s'ogo delle sue piene, e quindi a difesa delle città. Su questo particolare è da osservarsi che il Panaro nel tratto ove la attraversa ha conservato fra i caseggiati ia largherza in origine assegnata al canalo Naviglio di Modena, la quale in qualche panto si limita a soli 17-40; misura che veniva a riuscie insuficiciente per l'intero corpo delle acque del fiume, quando, come vedemmo, vi fa trivolto sul viniciniare del secolo XIV.

I molini del Finale, che per lo innanzi si trovavano alla sinistra del fume, sul cadere del secolo XV si ricostriniono alla destra superiorimente alla città, la quale nel senso della sua lungheza veniva ad essero intersecata dal canale delle acque lecto da essi cadevano, parallelo al Ponaro ed al Cavamento, in cui si portò a sboccare allo scopo di utilizzare il maggior sallo che questo diffirma.

Divertita poi, come si disse, in occasione di pienc una parte del Panaro nel Cavamento stesso coll'erezione dello scaricatore a fior d'acqua detto

<sup>(</sup>f) kappinen il Po, la perima di gende com | lei l più accessio, ma unit cettore, e gli esperime fe in supra redicta; le totte collectival committe recentifere recentive retrictivanence com samb ciù in altenza veriment di circa den metri, chiamati ciote, sabbin a phinje, instati a il Manternas, nes pende metri, la cili dicer dence attenuolo collecti, ratessione farcorelli. Ci retrictiunte di maintal imperceche la legno sespitate a centinae alternativa [ner tite celtalite a secon, leggi in parte con celta, formerime e summerimenta, Fullam delle quali a sistenza i perio coltrarelli de certori di everer, se sono sporte a presta degradamento o la ficili indecendanti con la ficili independenti con la ficili indecendanti con la ficili indecendant

Zocco del Muro, lo scolo di Foscaglia dovette munirsi di una chiavica al punto ove si congiungeva al nuovo condotto, il quale insieme al tronco inferiore dello scolo suddetto prese il carattere di fiume, ritenendo però il nome di Cavamento, e dandosi quello di Ramo della Lunga al Panaro stesso dalla biforcazione sopraccennata fino al congiungimento dei due rami alla Punta di Santa Bianca. E siccome il Canale dei Molini aveva una caduta eccedente il bisogno, nel 1563 si accordò che su di esso venissero costrutti nuovi molini al disotto dei primi, e si chiamarono Molini Inferiori. Divenute mano mano più elevate le piene del Panaro, mentre per una parte era mestieri difendersi con ispallature di muro dalle inondazioni pel ramo vecchio che attraversava la città, intorno al 1620 si risentivano eziandio i danni dei rigurgiti del Cavamento nel Canale dei Molini, e per provvedervi si propose di portarne più al basso per circa tre miglia lo sbocco nello stesso Cavamento. Ma siccome col nuovo condotto si andavano ad intersecare le ubertose campagne del Serraglio Finalese, vi si fece opposizione, e si prese il partito di munire di chiaviconi la foce del vecchio Canale de' Molini. Veduto però l'imperfetto servigio che si otteneva da questi chiaviconi, nel 1689 l'ingegnere Boccabadati propose nuovamente un risoratore che portasse la foce del canale stesso ad un punto inferiore, misura che non venne nemmeno allora adottata. Sul principio del secolo XVIII, i chiaviconi rimasero abbandonati, e si cercò di difendersi con argini dai rigurgiti di Cavamento; al che per altro faceva ostacolo l'angustia del luogo in mezzo ai caseggiati. Venendo di poi superati quegli argini dalle piene del Cavamento, dopo una serie di proposizioni diverse fatte dal chiarissimo idraulico Venturi, fu finalmente ammessa quella di escavare pel Canale dei Molini un nuovo condotto superiore alla città, con che si potè accompagnarlo di argini laterali. Questo lavoro venne eseguito dal 1793 al 1794 colla soppressione dei Molini Inferiori.

Anche la chiusa detta Zocco det Muro aveva sublto notevoli cangiamenti. Sul principio del secolo XVIII, il matematico Corradi la fece ricostruire, escavando un nuovo condotto, che prese il suo nome; ma per difetti ri-levati in quell'opera, nel 1770 essa venne rifatta dall'idraulico Vandelli in una posizione a valle, nella quale si trora tuttora (1).

La chiusa detta lo Zocco del Murzo, ove avvieno la biforcazione del Panaro, è un robusto edificio formato da quatto gradini sopra un muro di fondazione contenuto da lunghe ispallature simili. La cresta di quella chiusa si cleva nel son mezzo 1,498 sul fondo del Panaro e presenta alle acque una sezione libera di M. 27,98 di larghezza. La piena del 1832 si sarebbo clevata sulla sessea 4,789.

<sup>(1)</sup> Vedasi la figura B nell'unita Carta Idrografica e la relativa spiegazione

A 700º inferiormente al parti-acqua di quella chiusa, havri il Boccecció del Canale de Molhii del Finale, i quali sono di somma imporcenció del Canale de Molhii del Finale, i quali sono di somma importanza, in quanto che senza di questi l'esteso territorio interposto alla Secchia ed al Parano, e dun a parte estandio di quello d ostara dell'ultimo finme, dovrebbero ricorrere per la macinatura dei grani si molni del P.o, della Bastiglia sul canale Navigilo di Modena, od a quelli della Concordia e del Bondanello sulla Secchia, percorrendo considerevoli distanze. Il detto Canale dei Molni, facto escavare, como si disse, dal catanze. Il detto da ulso di chiavicone con travate, ma che per avere ceduto nelle sue fondamenta non può più servire a quell'uso, onde impedire i risurviti del Cavamento.

A 300° a valle del Boccaecio dei Molini, ove l'abitato del Finale incomincia a costegiare il Panaro, vi è la chiusta a seatto, colla quale se ne possono riatzare le acque fino a 2,º16 onde dirigerle ad animare quegli opifici. Questa chiusa, oltre alle circostanze di piena, si apre al martedl e sabbato d'ogui settimana per lasciare libero il passaggio alle barche, le quali percorrono questo ramo, sospendendosi allora l'azione dei molini. Prosegue di poi il Panaro in mezzo ai cassegiati della città, ove le sue piene vengono contenute da muri puntellati che si elevano per oltre 3°,60 sul piano delle contrade, e coi quali si sono otturati gli archi dei portici laterali.

Continua a valle il ramo della Lunga, accompagnato da alti argini, misurando una lunghezza di 16582º dal parti-acqua suddetto alla Punta di Santa Bianca, ove si congiunge al Cavamento, il quale ha la sola lunghezza di 11172º fra i medesimi estremi. Il territorio interposto ai due rami al disotto della città, per la parte superiore sul territorio modenese si chiama il Servapito Finatese, e per la parte inferiore sul Ferrasce, il Servaglioto Bondesano. Essi rimangono separati da un argine traversagno, il mule si unisce a quelli lougitudinali che accompagnano i due rami.

Il terreno superiore alla città fra i rami stessi ed il Canale dei Molini si chiama il Serraglio delle Bove.

§ 43. Banni arrecati alia città del Finale dalle piu notevoli piene; progressive altamente di queste. Ne 10 fe77, il Finale aveva provati immensi guasti da una piena del Panaro, che distrusse l'anticò borgo di S. Lorenzo; e da quella posteriore del 1770, detta dei Morti, era rimasto atterrato altro borgo, ed il convento dello Monache di Santa Chiara (1) Quest'ultima è la piena più antica di cui sia

<sup>(1)</sup> FRASSONI. Storia precitata, pag. 155, 156.

rimasta memoria rispetto alla sua elevazione, che fu di soli 13 millimetri sul segno di guardia all'idrometro della Piazza. Si pensò allora ad elevare nuovi muraglioni per contenere le piene, le quali divennero assai più alte, essendo stata superata la piena del 1770 di 1,"52 da quella del 1812. la quale rompendo i muri al luogo delle scuole, cagionò la distruzione di quattordici case e la morte di ventisette persone. Eppure quest'ultima piena venne oltrepassata di centim. 33 da quella del 30 settembre 1833, e di centimetri 65 dalla successiva del 14 settembre 1842, quantunque in questa circostanza essa non abbia sicuramente raggiunto la massima altezza per effetto della rotta superiore dell'argine destro del Panaro nel territorio bolognese di fronte a Camposanto. Imperciochè il colmo della piena al Finale avvenne alle ore 8 della mattina di quel giorno, segnando 2",17 sulla guardia, ed alle otto della sera era di già discesa ad 1,"12 sotto guardia, mentre in quell'istante il Panaro all'idrometro di Navicello, superiore di 22 chilometri alla rotta, segnava tuttavia 2, 34 sulla guardia, con un abbassamento di soli 8 centimetri sotto la massima piena (2).

Da questo fatto e da quelli eziandio che si riferiscono alle ultime piene, si ha la prova manifesta di quanto va rendendosi di giorno in giorno più critica la condizione del Finale, non solo per ciò che concerne l'alzamento progressivo delle piene del Panaro, generale a tutto il fiume, ma per un parziale maggior alzamento in quel punto, dipendente, a quanto pare, da circostanze locali.

La gravità del caso è tale da doversi avvisare senza ritardo ad un rimedio radicale, giacchè quello dell'alzamento dei muri viene ad essere
ormai per sua natura inefficace, essendo pressochè impossibile eseguirlo
con un corrispondente rinforzo nelle loro fondazioni; impedire che inferiormente a queste non si facciano strada le acque sotto l'azione di una
pressione che va sempre aumentando; ed evitare la neccssità di distruggere molte case.

## § 44. Proposizione dell'ing. Bergolli per la riunione del Panaro in Cavamento aifine di liberare la città del Finale.

— Il signor ingegnere Giuseppe Bergolli trattò di questo grave argomento in una relazione dell'8 luglio 1813, fatta all'inallora Direzione Generale delle Acque e Strade del Regno italico, ed in altre posteriori scritture, nelle quali a salvezza della città del Finale proponeva di sopprimere quei molini; di chiudere il ramo della Lunga e di distruggere in varie riprese la chiusa detta Zocco del muro, rivolgendo tutto il fiume in Cavamento. Rappresentava nella prima come l'alveo di questo fosse di sufficiente capacità per accogliere l'in-

tero corpo delle acque, come i molini si potessero costruire presso il nuovo canale del Reno, di cui stavasi allora eseguendo l'inalveazione per immetterlo nel Po Grande, e come dalla alienazione del letto del Panaro, che veniva a rimanere abbandonato, e dalle minorate spese di conservazione d'argini, che sarebbero state conseguenza di quel progetto, si ottenesse tale vantaggio da compensare il dispendio occorrente pel traslocamento dei molini; di modo che quel piano di lavori non avrebbe richiesto alcun sacrifizio pecuniario (1). Nel secondo di quegli scritti, portante la data del 6 luglio 1814, egli dà un interessante ragguaglio della piena del 1813, notando un fatto curioso da lui osservato in tale circostanza, e cioè che al deprimersi della piena, le acque del tronco superiore del ramo della Lunga per alcune ore presero un movimento retrogrado verso lo Zocco del muro. È bensi vero che contemporaneamente erasi aperta, poco al disopra del Finale, l'ampia rotta Fregni nell'argine sinistro, al che avrebbesi potuto attribuire quel movimento retrogrado; ma egli osserva che il Cavamento proseguiva a discendere colla rapidità consueta (2), escludendo siffatta induzione.

- § 45. Concerti presi a questo fine dagli Ingegneri dei due Governi estense e pontificio. - I pericoli della città del Finale facendosi sempre più gravi, con sovrano Chirografo del 27 maggio 1837, venne determinato che si dovesse mandare ad effetto l'immissione di Panaro in Cavamento sotto date condizioni. Ma siccome il piano dei lavori all'uopo necessari implicava gli interessi del limitrofo Stato pontificio, esso venne concertato l'anno 1839, d'accordo fra gli ingegneri dei due Governi ne' termini sotto indicati, siccome rilevasi dalla Relazione e voto 20 marzo di quell'anno degli Ingegneri iu Capo delle Legazioni di Bologna e di Ferrara, Gregorio Vecchi, e Savino Natali, e dell' Ispettore Generale d'Acque e Strade dello Stato estense, Giuseppe Manzotti.
- « 1.º Ritenuto che dovevansi conservare i molini del Finale, si sarebbe chiuso il ramo della Lunga al disotto del Boccaccio del Canale dei Molini.

la lore soppressione, agli avrabbe limitata le sue diversione delle acque una causa immediata delproposte all'abbassamento del primo gradina della l'esservate retrocedimenta di esse aeque nel ramo Zocco del Maro, sostituendori ana trave, da rimo- della Langa per la duplice ebiamata della rotta versi in tempo di piena.

la biforcazione, formò ana breccia di 69 metri di sua cedente. larghezza nell'argine sinistre, ove la campagna sarà

(f) In vista delle approggiunte difficultà pel tra- | stata da quattre a ciaque metri più depressa della elocamento del molini del Finale, e più ancora per piene nel sue culme, io vedrei in questa enbitanea stessa e del Cavamente, nel quale non si sarà esteso (2) Se la rotta Fregui, avvenota a 3300m sopra il movimento retrogrado a cagione della maggior

- c 2.º Sarebbesi conservata la chiusa attuale dello Zocco del Muro, allungandola però da Metri 27,98 a Metri 43, onde impedire i rigonfiamenti superiori.
- « 8.º Accanto all'edifizio dei molini si sarebbe costrutto un sostegno comunicante col Canale dei Molini che avrebbe servito per continuare la navigazione del Panaro superiore nel Cavamento.
- « 4.º Alle estremità del canale si sarebbero applicati portoni di rigurgito a tutta altezza delle massime piene, alfine d'impedire l'inondazione degli attuali molini.
- « 5.º L'alveo del Cavamento si sarebbe dilatato in guisa di renderlo
  capace per l'intero corpo delle acque del Panaro, desumendo l'ampiezza
  e forma della sua sezione normale da quella che ha il trono inferiore
  alla punta di Santa Bianca ove si raccolgono i due rami.
- « 6.º Avanti di chiudere il ramo della Lunga e di fabbricare il nuovo sostegno di navigazione, si costruirebbe nel posto di questo una chiusa provvisoria a scatto simile all'attuale, onde attivare la navigazione pel Cavamento e di natanto consocre sperimentalmente se in tempo di piena si potrà prescindere dall'apertura della vecchia chiusa, ed anche procedere all'intestatura del detto ramo della Lunga.
- c 7.º Col rivolgere l'intero corpo del Panaro nel Cavamento si verrebbe a rendere deteriore la condizione degli socii bolognesi e nonantolani aventi foce nell'ultimo mediante la chiavica o sostegno di Poesaglia, in quanto che le acque si conserverebbero ostantemente più elevate in questo ramo, nè vi sarebbe più il vantaggio di vederio ruoto per due giorni alla settimana, allorchè per comodo della navigazione si apre la chiusa dei moi, dirigendo tutte le acque nel ramo della Lunga. Si è quindi riconosciuto opportuno di trasportare più al basso lo sbocco di quegli socii in Cavamento, previa la deviazione delle scupe più alto che vi hanno recapito. Il trasporto dovera aver luogo anche per lo sbocco degli inferiori socii Finalesi a destra del Cavamento >.
- § 46. Considerazioni sulle precedenti proposte. La cità del Finale dovrà sempre essere riconoscenta all'ingegnere Bergolli per la lodevole insistenza colla quale egli propose e raccomandò l'unione del Panaro in Cavamento, da cui soltanto essa può attendere la sua salvezza.
- Il piano di lui ba il pregio della semplicità, e sicome non gli sfuggi che, tolto del tutto l'edifizio dello Zocco del Muro, sarebbe di conse guenza avvenuta l'escavazione del tronco superiore del Panaro, egli opinò non dovere derivarne di conseguenza un alzamento di fondo nel tronco inferiore del Cavamento, ma piutioso un'escavazione.

Su questo particolare mi permetto di osservare che la pendenza del Cavamento, partendo dal fondo del Panaro immediatamente a monte dello Zocco del Muro, fino alla punta di Santa Bianca, sorpassa quella del tronco superiore del fiume. Rimosso perciò il ritegno di quella briglia, siccome avviene anche nei raddrizzamenti dei fiumi, sembra naturale che possa conseguirne una eccessiva escavazione di questo tronco con qualche alzamento di fondo dell'inferiore. Non può per altro dissimularsi che anche il piano concertato nel 1839 non presenti somme difficoltà, le quali per la più parte dipenderebbero dall'idca di lasciar sussistere i molini del Finale. Imperocchè l'attivazione di un sostegno di navigazione colla conservazione dello Zocco del Muro al suo livello attuale richiederebbe uno scaricatore il cui fondo collimasse all'incirca colla soglia delle portine di quel sostegno, senza di che col chiudimento di questo in tempo di piena, ne avverrebbe un interrimento che renderebbe ivi oltremodo difficile la manovra dei portoni superiori di guardia.

§ 47. Il progetto del unovo Naviglio in continuazione di quello di Modena scena le diffacoltà della riunione del due rami del Panaro. — Questo difficoltà verrebbero tolte dai momento che si avasso a compiere il prolungamento del Naviglio di Modena da Bomporto al Bomporto al Completto, ove si è intrapresa la co-truzione del primo sostegno. Imperciocchè andrebbero allora ad essere soppressi i molini del Finale, i quali si trasporterebbero sul nuovo canale, assegnando loro la debita cadente, e non si renderebbe pià necessario di conservare nel Panaro superiore la navigazione, la quale assai più comodamente si rivolgerebbe nel nuovo Naviglio.

Con questa utilissima modificazione non scorgerebbesi più necessario di conservare la cresta dello Zocco del Muro all'attuale livello. Dapoichè per tal modo, soppresso il ramo della Lunga, il cui fondo è più basso di essa cresta di circa u motro e mezo, di altettalno si alterebbe a monte il fondo del Panaro, e così pareggierebbe e forse anche supererebbe il livello delle attique campaque alla sinistra. Scura cartina di discutere sul grado d'alsamento che andrebbe a derivarne nel pelo d'acqua di piena, malgrado l'ampliata apertura di quella chiusa, dirò oltanto che questo cangiamento potrebbe cagionaro le più dissatrose conseguenze, giacchè con tale elevazione di fondo una rotta dell'argine sinistro avverebbe in caremento, apportando danni immensamente maggiori. Quando il fondo di un fiume arginato è di già costituito a livelli determinati, qualanque alterazione s'intoda apportari merita le più

serie considerazioni, tanto nel supposto che si vogita ribassare, quanto in quello che si abbia a rialzare. Imperocchè l'alterazione si estendo agli argini, alle difese, alla condizione delle adjacenti campagne, insomma ad un ordine di cose di già stabilito in relazione a quella primitiva del fiume.

§ 48. Modificationi che in conseguenza di ciò si potrebbero introdurre nelle proposte precedenti. — Pei moiti dianzi accennati io riconosco razionevole l'opposizione che si avesse a fare alla immediata totale demolizione dello Zoco del Murc; ma sono d'avviso che si possa permeterne l'abbassamento a varie riprese fino al punto di non dar luogo al eccessive escavazioni del tronos superiore e a datamenti di fondo nell'inferiore, riferendosi rispetto a ciò ai risultamenti dell'esperienza.

In quanto agli effetti della soppressione del ramo della Lunga sulle piene del tronco inferiore del Panaro, si è osservato dagli ingegneri dei due Governi che si risolverebbe tutt'al più in una anticipazione nel primo ingresso e nel declinare delle piene, per la mancanza della cassa dell'alveo di quel ramo, senza però portare alterazione al pelo d'aequa della piena in colmo. Io sono d'avviso che tale alterazione dovesse essere, se non nulla, almeno tenue. Il determinarla col calcolo è cosa assai ardua, in quanto che, oltre all'incertezza dei tanti elementi da cui esso dovrebbe partire, quella vi è della pendenza del pelo d'acqua, la quale è ivi variabilissima a seconda dello stato in che si trova il Po al momento della piena del Panaro che vi ha prossima la foce. Pur troppo, come abbiamo detto, vediamo in questi ultimi anni aumentaro con una progressione assai maggiore le piene degli ultimi tronchi del Panaro in confronto di quanto avviene nei tronchi superiori, lo cho sarebbo motivo di studiarno attentamente la causa e cercare il modo di prevenirne le conseguenze, le quali potrebbero essere veramente fatali (1).

§ 49. Slatemarlone degli scoll bolognesi e nonantelani confluenti nel Cavamento di Foscaglia; descrizione del luoghi. — Il piano del 1830, comprendeva anche il traslocamento degli scoli bolognesi, nonantolani e finalesi in un punto inferiore di Cavamento, col riesstrurie il a recelia i chiavica Agnina, sperando possibilmente le accoli colatività Agnina, sperando possibilmente le ac-

<sup>(</sup>f) Vedasi se questo particolare la Rota C.

Il signo riaggareze Lodovito Bergalli, figlio del qual canale de Nollei culta losta sopprassivare dedestas ingegenere ladovito Bergalli, figlio del qual canale de Nollei culta lostata sopprassivare dedestas ingegenere diassi nominato, in su articulo dischies sedio Zone ad Kwen, silla superiale relascrito cel fascicio di fichi. 1864 del Giora. del rebbe continuire nan entosa monibir; piano laterna (Eng. Arriba, travibar pesposta la rizationa del Pannos I al qual esi inter discorpo calla Rota Sanda I.

que più alte da quelle dei terreni depressi, operazione questa della massima importanza, intorno alla quale trovo opportuno di porgere qualche cenno.

Fra Vignola e Savignano, ove il Panaro incomincia a scorrere nella pianura, si deriva alla sua destra, nel luogo detto la Doccia, il canale dell'antica Abbazia di Nonantola mediante chiuse provvisorie che rimangono distrutte ad ogni piena del fiume. Il canale è accompagnato nel letto stesso del fiume da sponda murata che serve qual sfioratore, e munito dipoi a sinistra di uno scaricatore con porte, detto Buoncompagni. Presso Savignano riceveva in addietro nel proprio alveo il torrentello denominato Rio Baldo, o di Savignano, dopo il qual punto esistono i molini di Savignano, forniti pure di risoratore verso il Panaro. Inferiormente il canale viene alimentato con una seconda derivazione dalle acque del Panaro sfuggite alla prima chiusa, mediante un cavo che in alcune circostanze serve eziandio qual soratore. Il canale anima dipoi il primo molino Tanari, detto il Molino di sopra, e discendendo ancora, passa ad animare il secondo, detto Molino di mezzo, ove si unisce alla Muzza, cavo bolognese che ha origine da un piccolo torrente nel colle denominato Monte Budello. I due canali continuano, uniti in uno solo, fino ai Molini Tanari di sotto. ove si dividono di nuovo. Quello a sinistra, denominato Canale torbido, dopo aver mossi nel lungo suo giro altri opifizi, serve all'irrigazione del territorio di Nonantola e di poi insieme ad altri scoli va a scaricarsi nel Cavamento di Foscaglia. La Muzza o Fiuma, dopo essersi, come si disse, separata dal canale di Nonantola col mezzo del grande scaricatore di Molini Tanari di sotto, scorre solitaria, sostenuta da argini superiormente ed inferiormente alla strada Emilia, che attraversa presso Castelfranco, e termina essa pure nel detto Cavamento di Foscaglia, dono aver cambiato ne'successivi tronchi il suo nome in quelli di Zena, Zenerella e Fossa Signora. Quelle acque torrentizie in tempo di piena vengono aumentate da copiosi traquazzi del Panaro sotto Savignano, al luogo detto la Bocchirola, ed in qualche altro punto inferiore, e precipitano nei territori depressi di Nonantola, S. Giovanni e Grevalcore, stati bonificati colla formazione del detto Cavamento di Foscaglia, cosicchè questi ne rimangono inondati. A peggiorarne poi la condizione si aggiunse l'alzamento notevole del fondo del Panaro allo sbocco del detto colatore nel ramo Cavamento, in conseguenza di che la soglia del sostegno o chiavica rimane, come si disse, interrita in considerevole misura.

§ 50. Progetti stati presentati; ultimo progetto Panealdi per la diversione della Muzza in Panaro. — Vari progetti si presentarono per sistemare quegli scoli ed impedire l'afiluenza delle acque torrentizie nei territori inferiori. Dopo quelli di Domenico Vandelli nel 1744, di Bernardo Gamberini nel 1775, e del Ghedini nel 1801, si è intorno a quest'ultima epoca liberato il canale di Nonantola dalle acque del torrentello di Savignano, facendolo passare sotto di questo mediante tomba sotterranea, e ciò con effetto assai migliore che non sarebbesi avuto da un semplice regolatore o sfioratore nella sponda sinistra del canale, consigliato dai primi due idraulici prenominati. Lo stesso Gamberini proponeva di separare dalla Muzza il detto canale di Nonantola, ma vi si opponeva l'interesse degli utenti dei molini, che in date circostanze utilizzano le acque d'entrambi i canali. Finalmente, nel 1822, l'ingegnere in capo, ispettore Pancaldi di Bologna, presentò il progetto di deviare la Muzza presso Castelfranco al di sopra della strada Emilia, e di portarla a scaricarsi in Panaro presso Sant'Anna, mediante cavo parallelo alla così detta Fossa Traversagna. A tal fine lo farebbe passare con tomba sotto il canale di Nonantola, nella cui sponda sinistra sarebbesi praticato un soratore col quale esso avrebbe egualmente potuto scaricare le acque esuberanti di piena nel Panaro. unendole a quelle della Muzza. Ad indennità degli utenti delle acque di questa, si sarebbe permesso che ne discendesse la quantità puramente necessaria, regolandola mediante apposita chiavica. Siccome quella diversione d'acque bolognesi nel Panaro a termini delle vigenti convenzioni non si può effettuare senza il permesso del sovrano di Modena. venne sentito il parere dei tecnici, che fu vario, dichiarandosi da alcuni poter da ciò derivare qualche danno alla condizione del Panaro, la quale già per sè stessa va di giorno in giorno peggiorando.

§ 51. Esame dell'uttimo progetto e degli effetti che sa marrebhero. — Quei timori is sono elevati dal considerare che la superficie scolante in Murza è di pressoche 75 chilometri quadrati, ossia circa V<sub>1</sub>, di quella dell'intero bacino del Panaro, concludendone che le rispettus portate potessero stare nell'egual proporzione. Ma qui è da avvertirsi che la parte montuosa del bacino della Murza, la quale sola somministra acque rorentiria, si riduce ad 8 chilometri quadrati, sosia a circa un decimo; che da questa unicamente este precipitano in copia, ma per breve tempo; unentre pel rimanente è tutta nequa chiara della pianura, ove le piogge sono più moderate, il deflusso più lento, e maggiore il disperdimento per eraporazione de dilltaratione. Se distità it esamini la sezione del canale della Murza, si potrà persuadersi che le sue acque non possono indirei nu una misura sensibila nelle piene del Panaro. E se pure quel canale va talvolta soggetto a piene strabocchevoli, ciò si deve ai divagamenti dello stesso Panaro, cui è mestieri por freno a difesa delle circo-

stanti campagne, col ristabilire solide arginaturo in convenienti posizioni ove le prime rimasero corrose, e particolarmente al mentovato luogo della Rocchirola.

Trattasi della salvezza di un esteso territorio, in parte modenese, soggiacente per un lato all'affluenza di quelle acque alte e torrentizie che vi concorrono senza ritegno e contro ogni regola d'arte, mentre per l'altro non trova mezzo di scolare in Panaro, atteso il progressivo alzamento del suo fondo. A fronte di titoli di tanta urgenza non dovrebbe perciò fare ostacolo una eccezione che, a mio avviso, non sarebbe sussistente in quel grado che da taluno si vorrebbe, imperocchè se la maggior copia delle acque di Muzza è di pianura, e quindi chiara, anzicchè arrecar danno, dovrebbe tornar di vantaggio al torbido Panaro, concorrendo a tenerne escavato il letto. Gli uomini stabiliscono i confini della giurisdizione dei territori cui le tante volte male si conformano le vie segnate dalla natura per liberarli dall'irruzione delle acque. Un sentimento di umanità e di fratellanza dovrebbe subentrare in tal caso alle gelosie municipali per la comune salvezza. Accolgano i Modenesi in Panaro le acque di Muzza, e facciano lo stesso i Ferraresi per quelle di Burana, di cui parleremo in appresso, affinchè possano queste seguire l'antica loro strada del Po di Volano fino al mare. Per tal modo interi paesi verranno ridonati a nuova vita, convertendosi le squallide valli in ubertose campagne, con immenso vantaggio per la prosperità territoriale e per la pubblica salute.

Nol supposto che l'unione del Panaro in Gavamento abbia ad effettuarsi nisieme alla diversione della Muzza, gioverebbe fore consultar l'esperienza intorno agli effetti che saranno per derivare da tali operazioni rispetto agli scoli, avanti di accingersi all' escuzione dei dispendiosi progetti del loro prolungamento, i quali potrebbero per lo meno venire modificati a seconda di ouanto fosse strettamente richiesto delle immutate circostanze.

§ 52. Epeca della costruzione del Navigilo di Modecan, sua descrizione. — Abbiamo già vedui come i Modenesi, dopo che ebhero dato opera alla riedificazione della loro città, avvisassero a porta in comunicazione col Po e od rimanente della Lombardia mediante il Canale Narigilo, che si sarebbe condotto nel letto del torrente Fermigine, detto anche Fessa di Spezzano, e come posteriormente nel tronco di esso inferioro a Bomporto siasi inalvanto il Panaro. Alcuni farebbero salire l'origine di questo canale al secolo XI, vedendosi in parecchi documenti di quel tempo fatta menzione di canali col nome di Narigatura, Narigatura recla (1). Ma egli è hiju probabile che in que tempi, tanto i Mode-

(1) TIRABOSCHI - Storia dell'Abbasia di Nonantola. Tom. 11, pag. 525.

nesi quanto la doviziosa Abbazia di Nonantola si limitassero ad escavare canali di scolo per honificare le terre acquidose da cui raran circondati; taluni de'quali, avendo prossima la foce nelle valli e tenue declivio, saranno stati navigabili con sommo vantaggio per le interne comunicazioni, attesa la mancanza di strade. A quell'epoca difatti si fa mentione della Fossa Minutara (Utilitaria), e della Fossa Munda, colle quali si sarchbe acciugata la conca compresa fra il Panaro ed il torrente Fornigino, di poi Naviglio di Modena. Qualche tentativo per rendere navigabile quest'ultimo si sarà forse fatto allora dirigendo in esso i canali di scolo e le acque di sorgiva artificialmente raccolte, e fors' anche quelle di Secchia, lo che o non sarà stato sufficiente, o poteva riusiere pericologia.

Il vescovo di Modena, che esercitava eziandio l'autorità temporale sul territorio da lui dipendente, dopo di avere derivati canali di acque chiare dai così detti Paduli di Baggiovara, a monte della città, principalmente per movimento di opifizi, vi avrebbe eziandio rivolti due canali torbidi derivati rispettivamente dal Panaro e dalla Secchia. Ma erettisi di poi i Municipi in potere sovrano, avocarono a sè tali diritti, sostenendoli colla forza delle armi contro le pretese di città rivali. Che la cosa fosse in questi termini ce lo dimostra un documento del 18 settembre 1172, che il Tiraboschi dichiara si conservasse a' suoi tempi nel Registro dei privilegi della Comunità di Modena (2). In esso, Arrigo vescovo di Modena rinunzia al Comune ogni suo diritto su due canali, uno dei quali traevasi dalla Secchia fra Magreta e Sassuolo, e l'altro diccsi proveniente dal Panaro senza indicarne il luogo. Siccome poi il Comune in compenso di tale cessione prometteva al vescovo di far scavare altro canale che da Vignola sul Panaro si stendesse fino al Molino d'Albareto, è a presumersi che la derivazione preesistente fosse superiore, ed a quanto pare corrispondesse al così detto canale di S. Pietro, il quale appunto viene da colà estratto: e che la seconda derivazione da eseguirsi fosse il canal del Diamante, il quale anima il Molino dello stesso nome fuori di Porta Castello, che allora chiamavasi Porta d'Albareto (3).

Rispetto alla derivazione dalla Secchia, sembra che essa corrisponda al canale di Marzagia, il quale si estrate fra Magreta e la Casiglia sotto Sassuolo. Siccome contemporaneamente i Reggiani pretendevano un eguale diritto sulla caçue di quel fiume, nacquero contrasti fra le due città rivache che nel 1483 diedero occasione ad un fatto d'armi (§). Soto el 1203,

<sup>(2)</sup> Transoncini, Ivi, p. 500. Vedensi unche le Mesa.

del Molini Novi più prossimi secora ad Albarsio;
Sher, T. Ili. Cod. dipl., pag. 60, eve è dette: de ma le cosa nos pab stare la quante che questi
devoluer annihiles governis (manis presi à Sibilate i
trahibire de financia inter macretam et sazolam, et
aliad erei à Scalletane, etc.

del (5) Scoli III e-pres onn. Tom. II, pag. 814.

<sup>(3)</sup> Il Tiraboschi suppone invece the al iraitanse

in un concordato steso sulle ghiaje della Secchia colla mediazione dei Podestà di Cremona e di Parma, furono appianate le insorte difficoltà, convenendosi che ciascuna delle città potesse estrarre una porzione delle acque della Secchia in località che si fosse reputata la più opportuna. Accennandosi ivi pei Reggiani il luogo di Castellarano, ove effettivamente ha luogo la divisione delle acque, è verisimile che anche i Modenesi stabilissero contemporaneamente la derivazione del proprio Naviglio a S. Michele, che vi è di fronte a destra della Secchia, distinta da quella del canale di Marzaglia, la quale trovasi a valle (5),

E questi fatti, e la circostanza eziandio che intorno alla stessa epoca escavarono i Milanesi il Naviglio Grande derivato dal Ticino; i Bolognesi, il Naviglio del Reno; i Padovani, il canale della Battaglia, ed i Mantovani formarono, o per lo meno estesero con grandiose dighe i loro laghi a difesa della città, inducono a supporre che fosse pressochè contemporanea anche la costruzione del Naviglio di Modena, siccome immediata conseguenza dello spirito dei tempi e della condizione di quei Municipii (6).

Il Naviglio suddetto viene alimentato da canali torbidi derivati, come si disse, dalla Secchia e dal Panaro, e da canali chiari, che hanno origine da sorgenti. La maggior parte di quelle acque attraversa la città, ove forma l'origine del Naviglio, ed una parte vi confluisce a valle di essa.

Quando ne' primi tempi non erasi ancora dato mano al diboscamento de'monti. è verisimile che il deflusso di que' fiumi si sarà distribuito più equabilmente nel corso dell'anno, lo che avrà resa possibile la navigazione del canale Naviglio malgrado il notevole suo declivio nel tronco superiore, moderando questo con chiuse di ristringimento soltanto.

Fattosi di poi maggiormente disordinato il corso di que' fiumi, coll'accrescersi la portata delle piene, e collo scemare quella delle magre, sarebbe divenuto assai più arduo il navigare nel detto canale. Ma l'invenzione delle conche, applicate in origine ai canali milanesi nella prima metà del secolo XV, pose riparo all'avvertito disordine, potendosi con queste diminuire a piacimento la cadente di essi. Dapprima non fu costrutto che il sostegno della Bastiglia, e ciò, a quanto pare, sul cadere di quel secolo, aggiungendosi nel 1541 anche il primo sostegno dei Molini novi

canali di Modeso e de'suoi conterni. Perrebbe che

<sup>(5)</sup> MURATORI - Ant. ital. Tom. IV., col. 835. [il canale di Merzaglio serviose fino da' primi tempi Di fronte e Castellarano ha veramente laugo la ed animera molini a comodo delle comunità di

derirazione del Naviglio di Modena, mentre il co- Cittanova, Preto, Ramo e Copenno, e l'ultimo pressonale di Reggio si derira acissira a 4500º e velle. Il popera di Modena detta di Cittanova, il quale Nel preperole articolo Concies del car. Vectari, imperito est Dizionario Topografio-Storio del TT (6) Per I particolori sull'origine del Naviglie di raboschi, el pergoco intercesanti leformezioni sul Modene veduci le Nota A precitata.

in prossimità di Modena. L'ultimo di Bomporto, allo sbocco del Naviglio in Phanzo, fu costrutto nei tempi del matematico Padre Lecchi, intorno al 1770, ed il secondo di Albarroto, soltanto nell'anno 1888; di modo che la cadente del Naviglio di Modena a Bomporto viene ora in gran parte essuritat coi quattro sostegni suindicati, muniti di laterali scaricatori, i unuali danno morimento ai minico.

Avanti che si costruisse il sostegno d'Albareto, al fine di facilitare il movimento delle barche e provvedere alla mancanza di profondità, si ricorreva all'uso delle chiuse summentovate ad una sola mano di porte, cui davasi il nome di Bove, e servivano a rigonfiare l'acqua nel tronco superiore. Di queste ne esistevano due fra i sostegni dei Molini Novi e della Bastiglia, chiamate Bova Balugola, e Bova Cortesi, che vennero soppresse; lo che fu fatto anche per un'altra chiamata Bora del Diamante, appena al disotto di Modena, allorchè nel 1826 vi si costrul una darsena munita di sostegno per stanziarvi le barche. Circa alla distribuzione della cadente del Naviglio se ne veda la livellazione nel prospetto I. La sua larghezza allo specchio d'acqua oggidi non è mai minore di metri 10. Esso è praticabile da barche della portata di 40000 chilogrammi, ed è generalmente di una comoda navigazione, insieme al Panaro, dall'ottobre al giugno. Negli altri mesi dell'anno questa diviene più stentata per deficienza d'acque e cessa eziandio del tutto. Talvolta, come si disse, per qualche caso straordinario, viene sussidiata col mezzo dei bottazzi o colte,

§ 53. Indicazione del canali che alimentano il Naviglio di Modena. Canall di S. Pletro - del Diamante - di Secehla - Aeque ehlare - Canal di Freto. - Di fronte al Castello di Vignola si deriva dal Panaro il canal di S. Pietro mediante chiuse provvisorie che rimangono distrutte ad ogni piena. Le acque del fiume utilizzabili si dividono ivi fra questo canale, alla sinistra, e quello di Savignano o dell'Abbazia di Nonantola a destra, quasi per metà, aggiungendosi soltanto in tempo di magra una mezza macina (cinque once milanesi) al primo ad uso del territorio di Vignola. Il suo incile è munito di porte di guardia ed il canale successivo è fornito di scaricatori, di cui i principali rivolgono le acque esuberanti nel Panaro. Attraversa le fosse fortilizie di Modena mediante ponte-canale, entrando in città presso il convento abbaziale di S. Pietro, che gli ha dato il nome; e quindi sbocca nel Naviglio, alla sua origine, sotto il palazzo ducale. Le acque del Panaro che sfuggono alle derivazioni dei canali di S. Pietro a sinistra, e di Nonantola a destra, si raccolgono con una derivazione inferiore, pure a sinistra, a valle di Vignola, che forma il canale del Diamante precitato, il quale confluisce nel Naviglio appena al disotto di Modena.

Presso S. Michele, al disopra di Sassulo, si derira in egual modo dalla Secchia il canale clu ne porta il nome, dividendosi vi pure le acque del fiume per metà coll'altro canale della città di Reggio, a sinistra, che si estrae più al basso, cui si assegna di più una macina di particolare dittito del reggio Canale di Carpi.

Il Canale di Secchia diretto a Modena scorre unito fino all'incontre della Fossa di Sperzano, chiamandosi in quel tratto Canale Maestro. Ivi, al hugo dei Partitori si divide in due rami, uno dei quali prende il nome di Canale di Corto e l'altro di Canale di Formigine da quelli dei borghi che essi toccano nel loro corso, dandosi all'ultimo eziandio il nome di Cerce (1). Si approssimano in seguito in guissa di non rimanere divisi se non dalla strada di Toscana; giunti sotto le mura di Modena, entrano in città passando sotto la Fossa fortilizia con due lunghe botti a sifone di un sailo straordinario (2), e sboccano quindi amendue nel Naviglio sotto il palazzo ducale, dopo aver dato movimento a molini. Il Canale di Secchia ha i suoi scaricatori al luogo della derivazione da latro nella Fossa di Sperzano, ove attraversa questa con botte. I suoi due rami poi presso Modena, avanti di entrare in città, scaricano le acque esaberanti nel Carvo Soratore, che prosegue esternamente lungo la strada circondaria, ed el quale si padrerà in appresso.

Tanto i canali del Panaro quanto quelli di Secchia attraversano parechi altri torretti mediante botti sotterrane, e taluno con ponte-canale. Attesa la notevole caduta del terreno su cui scorrono, essi animano una quantità di opifuj, consistenti in molini, cartiere, battirami, ecc. Servono inoltre per l'irrigazione dei territori adjacenti, di modo che quando questa è in piena attività, ed i fiumi sono poveri d'acqua, poca ne giunge fino al Naviglio. In tempo delle maggiori mage, la derivazione si fa per turno di quattro giorni tanto per le acque del Panaro fra il Canale di Monantola e quello di S. Pietro, quanto per quelle di Secchia fra i enanli di Modena e di Reggio. In occasione di pieno rimangono distrutte le opere provisorie di derivazione, consistenti in chiuse formate con ciottoli, fascine e cavalletti di legname; di modo che conviene ristabilirle tosto dopo, con incomodo e spesa non lieve.

Un estess quartiere al mezzoll di Modena, che porta il nome di Paduli di S. Faustino, o di Bangiorara, è acquidoso e ricco di sorgenti. Le numerose polle di cui è disseminato alimentano i canali Cisiro di S. Francezo, Modenella, o del Folio, e Predella, oltre al canale di scolo dei detti Paduli. I primi due entrano nella citila con nonti-canali attraversanii la Fossa. ri-

<sup>(</sup>f) L'andamento serpeggiante d'un colatore a deretitto dello stesso terrente Formigine, etato devalle di Pormigine par la tratta di 5 chilometri in viato ed insesso nalla Secchia. Bieca retta, fa capporre che vi corrisponde il letto [ 4] Vedesi ia fee la Nota E.

manendo interposti ai canali torbidi di S. Pietro e di Farmigine, e servono allo spurgo delle fogne, al movimento d'opifini, e di poi, insieme alle acque torbide summentovate, passano nel Naviglio sotto il palazzo ducale. La Predelle socree esternamente a Modena nel suo lato orientale; si unical allo soclo Archivola e di poi sbocca nel Naviglio insieme al Canal del Diomante, appena al disotto della città. Nelle fosse di questa si scaricano le caque esuberanti del quardiere del Paduli, porticolarmente in tempo divioggia, e vi confluivano pure le acque ordinarie della Modenella allorché questa animara l'editirà del Pollo delle lana, attualmente soppresso. La fossa si biparte in due rami che si scaricano nel Naviglio al disotto dei Melini Nori, dopo escres stata alimentata essa pure da copiose polle dis sorgive.

I contorni di Gittà Nora, presso la strada Emilia, ove si erano traslocati i Modenesi coll'abbandono della loro città, sono ricchi di sorgenti, corrispondendo ivi pure un rapido passaggio di pendenze del terreno alluviale, che costituisce il dorso su cui scorre la Secchia. Esse vengono raccolte nel Canale di Santa Liberata, e nel Canalazzo di Cittanova, e si uniscono a quello del canale torbido di Marzaglia, il quale viene derivato, come si disse, dalla Seccliia fra Magreta e Casiglia, formando così insieme il canale detto di Ramo od anche di Freto. Vi confluiscono altre acque chiare di quel territorio e dell'altro prossimo di Cognento, e cioè il Pelizzarone, la Fossa Marza, il Rio Via d'Aria, il Canal Bianco. Unito poi al summentovato Caro soratore dei Canali di Secchia, e da ultimo alle acque della Fossa di Modena, ha foce nel Naviglio sotto il sostegno dei Molini Nori. Esso serve al movimento dei Molini di Freto, dei Montanari. e della Sacca, c per l'irrigazione dei terreni ne' prossimi quartieri di S. Cattaldo, e S. Giacomo, che un tempo si chiamavano Borghi di Gangceto e di Cittanova.

§ 54. Portata presundira del canali summentovati. — La portata dei canali chiari è pressoché costante continua anche ne 'tempi di gelo, quando cessano di scorrere le acque negli altri. Secondo una misura praticata nel 1818 di quelle del canale di Freto, essa sarebbe stata di circa m. c. 30 per minuto primo, ossia di mezzo metro cubico per secondo, lo che corrisponderebbe a unicina 1/1, ritental la portata della macina modenese di circa m. c. 0,40 per 1\*1, che equivalgono a disci once milanesi:

La portata complessiva dei canali chiari provenienti dai Paduli di S. Faustino, e cioè del Canal Chiaro di S. Francesco, della Modenella, della Predella, e dello scolo dei Paduli, si può prossimamente catcolarla altrettanto; di modo che si avrebbe, comprese le prime, la portata totale di un metro cubico per secondo, ossia di due macine e mezza.

La portata dei canali torbidi varia moltissimo a norma delle stagioni. Quando i fiumi da cui derivano sono ricchi d'acque, si hanno all'incirca le seguenti quantità:

| Dal Panaro col Canale di S. Pietro, .  |  |   | Macine | N. | 8  |
|----------------------------------------|--|---|--------|----|----|
| col Canal del Diamante                 |  |   | >      |    | 9  |
| Dalla Seeehia eol Canal di Seeehia     |  |   |        |    | 4  |
| eon quello di Magreta, o Marzaglia . · |  | ٠ |        | ъ  | 9  |
| In tutto macine                        |  |   |        | N. | 11 |

che corrisponderebbero a m. c. 4,60 per 1°, ed insieme alle aeque chiare a m. c. 5,40; ossia a macine 13 ½, 13 han le timpo d'acque scarse, esse si riducono a circa otto macine; e quando si combinano la sicellà e le rirgiazioni, a sode quattro o tre macine ed anche a meno, non potendosi allora calcolare che sugli avanzi delle acque chiare e su pochissime acque tortide di scolo.

§ 55. Miglioramenti introdotti dopo II 1818 nel Naviglio di Modena, e nel sistema di tatte quelle acque. — Fino al 1818, il naviglio di Modena presentava imperfezioni tali da rendere oltremode malagevole la navigazione, e cioè, andamento tortusco, bassi fondi, sezioni ristreta, che obbligavano talvolta le barche a retrocedere per lungo tratto al fine di darsi il cambio. I rigonfamenti poi procurati colle porte della bova del Diamante, cagionavano Finondazione nis otterranei della città e dello stesso palazzo ducela. Quei disordini vennero totti con raddirizamenti, escavazioni, ed allargamenti di sezione, colla formazione di una darsena forrita di sostegno, ovo possono stanziare le barche anche allorquando manca l'acqua necessaria al Naviglio; se non che essa richiede dispendiosa manutenzione per essere espurgata insieme al canale che le porta l'acqua, attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua, attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua attesa la torbidozza di questa (insieme al canale che le porta l'acqua della canale che le porta l'acqua d'acqua d'acqua d'acqua d'acqua

Coll'aggiunta del sostegno di Albareto si è ottenuta una più equa distribuzione di pendenze, ehe torna di sommo vantaggio alla navigazione. Il

<sup>(</sup>I) Nat pragetta semancia della ferroria parace. l'Italiada depressa parta Cantello; di copiere il cancias, compilica difficatore della presenta bei niche dividi climpidisolinente il rimpie cantrica morie, qui i sarcobe compresa in frestruzione di dibi stens nume, in quale nutte copo al santano morie, più i sarcobe compresa in frestruzione di coli stens nume, in quale nutte copo al santano di Modesa, proposento di alientante coli energe i tate di parta che ristratoba di abbellimento di di Modesa, proposento di alientante coli energe i tate di parta che ristratoba di abbellimento della finalizza. In considera di mori di Modesa, proposento di sulla considera di considera di mori di Modesa, proposento di sulla considera di considera di sulla di parta di part

canale di Freto venne arricehito delle acque di sorgiva del Canalazzo di Cittanova, le quali dapprima si disperdevano in Seechia, e dalla maggior copia di quelle ottenute colla eseavazione delle ricche fonti di Santa Liberata.

Vi si sono rivolte anche le acque ordinarie del Canalazzo di Freto, che pure si dirigevano alla Secebia; e vennero in pari tempo approfonditi i eavi, risanando così le eireostanti campagne, la cui infelice condizione era indicata dal nome di un canale di scolo chiamato Fossa dei Laghi. Il quartiere preaecennato superioré a Modena, che per una considerevole estensione si chiamava i Paduli, e realmente potevasi considerare tale, venne bonificato e ridotto ad ubertose praterie colla escavazione degli occorrevoli canali di scolo. Lo stesso benefizio si ottenne pei terreni costituenti le Fosse della città mediante l'escavazione del canale che ne forma la cunetta, il quale venne ribassato, portandolo nel Naviglio in un punto inferiore dopo averlo fatto passare con tomba sotto il Canale Soratore, a monte del molino della Sacca. Tutti questi miglioramenti si sono operati sopra proposta dell'Ispettore Generale d'Acque e Strade Assalini, in base ai progetti compilati dall'Ingegnere Giuseppe Manzotti, suo collaboratore e di poi successore, il quale ne ha diretta l'esecuzione dal 1816 al 1824. Oltre ai vantaggi che ne derivarono alla pavigazione, alla irrigazione, ed agli opifizi mossi da quelle acque, più notevoli ancora furono quelli che se ne ottennero per la pubblica salute, essendo scomparse le febbri intermittenti, che dapprima erano endemiche.

§ 50. Proposizioni fatte per sopperire alla penuria delle acque nella stagione estiva. — Malgrado tuto ciò, nella stagione estiva il Nariglio, come si disse, riene a trovarsi in una estrema penuria decuna, ed altora rimane del tuto sospesa la navigazione; la macinatura dele grani non può più sopperire si bisogni della popolazione, perchè no il-mita alla pode che na danne località e con intermittene, e l'irrigazione in limita alla pode praterie e campagne che per le prime (ne ricevono il benefizio.

Grandiosi progetti si sono immaginati al fine di rimediare a siffatta punira d'acque. Taluni proposero di formare vasi serbatoj nelle regioni montuose, all'oggetto di valersi delle loro acque in simili circostante; altri, di ridurre a condizione di lago l'ampio bacino formato dall'abco della Secchia al diopora della stretta del Pessero; ed altri poi, con vedute meno elevate, ma alquanto più giuste, di avvisare ad una derivazione d'acque della Secchia neglio intesa che non èl Tattuale, procurando d'impedire che nelle ghiaje del vasto suo letto si disperdano le acque stesse avanti di giungere alle c'hisse a la fino destinate.

Queste proposizioni le prendercmo in esame ad una ad una, allo scopo d'indagare se esse sieno tali da potersi mandare ad effetto con qualche vantaggio, o se non vi si oppongano difficoltà così gravi da doverle abbandonare siccome impossibili, o per lo meno sconvenienti.

§ 57. Grandi Serbatoj nelle regioni montrose. — Abbiamo reduto che tanto la Secchia quanto il Panaro treggono la loro origine da piccoli laghi fra le più alte cime degli Apennini. Taluni di questi si presteranno fore ad un ingrandimento al fine di accrescrue la capacità; ed alcune valli pure saranno probabilmente riducibili a serbatoj artificiali, chiudendono lo abocco con grandiose dighe. Si consideri per altro l'enorme dispendio di quelle costruzioni e la difficoltà di regolare in luoghi cotanto inospiti l'erogarione di que'scrbatoj a seconda del bisogno; e supposto pure che ciò fosse eseguibile con notevoli sarcific, sarenmo noi certi che quell'acqua tenuta in serbo pei momenti di penuria possa giungere a latant disianza per essere utilizzata?

Egli è noto che in mezzo ai diruja, ne' quali scorrono i fiumi nelle regioni montuose, talora esi vengono arricchii da copiose sopgenți, e talora le loro acque in parte si disperdono per vie sotterranee; di modo che al piano non giunge se non l'eccedenra degli acquisti sopra le perdite. E se la distanza è considerevole, può benissimo avvenire che con questi successivi scambj e compensazioni a ben poco si riducano le acque che provengono dalle più alte sorgenti. Vi sarebbe adunque il dubbio che quelle raccolte ne'mentovati scribatoj, dovendo percorrere tanto cammino, si disperdessero in gran parte per difiltrazione c si riducessero ad una quantità di lieve momento, salvo quanto potesse risultare da diligenti appositi studi che per avventura si avessero a tuto upo ad interprendere.

§ 58. Riduzione del bacino di Rioteglia a serbatojo artificate. — Essimiando sulla carta il corso della Secciai, vedesi questa formare, presso Roteglia, un bacino di figura elititea, della lunghezra di tre chilometri, della larghezra di 1900 metri per termine massimo, e della superficie perciò di die chilometri e mezzo quadrati prossimamente, ove essa scorre vagante fra le proprie ghiaje. A quel bacino succede la stretta del Pescaro, ove il fiume fra i monti laterali si riduce i qualche punto alla sola larghezza di 100 metri. Sembra perciò che coll'erigere una chiusa allo sbocco di quel bacino, si possa convertire questo in un lago o serbatojo artificiale, utilizzando le acque iu esso raccolte nelle circostanze in che se ne ha penuria (1).

<sup>(1)</sup> Vedasi la fig. A nell'unita carta idrografica del Modepese e del Reggiano.

lo non conosco una livellazione di quel bacino, avendo soltanto quella della stretta del Pesearo, il cui fondo è costituito pure di ghiaic e ciottoli simili sovrapposti alla roccia. Ivi la cadente è di circa 6 per 1000, ed altrettanto per lo meno può calcolarsi verisimilmente quella longitudinale del baeino stesso ove, espandendosi le acque sopra una superficie più ampia, avrebbero dovuto disporre il fondo con un declivio maggiore. Perchè adunque tutta quella superficie avesse a coprirsi d'acqua e formare un laghetto, sarebbe mestieri alzare il livello di queste di 18" alla stretta del Pesearo. Lascio a chi ha immaginazione più fervida che non è la mia il pensiero di architettare la forma di una chiusa di tanta altezza, ehe offra libero il passaggio alle piene della Seechia, le quali in quel punto searicheranno poco meno di 1500" per 1"; e che si presti in pari tempo alla regolare erogazione del corpo d'acqua trattenuto, allorquando ciò sia per occorrere. Qualunque essa si fosse, arduo sarebbe l'assicurarsi di erigerla sopra una solida base, senza interposizione di ghiaje che permettessero il passaggio delle acque sotto una così enorme pressione, circostauza che eagionerebbe l'inevitabile rovina dell'edifizio. E supposto pure che tutte quelle ghiaje si potessero rimovere per fondaro ovunque la fabbrica sulla roccia sottoposta, essendo questa una formazione calcare di tenue resistenza i cui strati alternano con altri marnosi che vedonsi nelle attique coste in istato di sfacelo ed inclinati in mille guise, quantunque con mua direzione dominante, sarebbevi sempre a dubitare che potesse ottenersi nella chiusa un fondamento solido ed impermeabile, atto a resistere ad una causa distruttrice di tanta efficacia. Che se pure non avvenisse in quel luogo un disperdimento delle aeque trattenute, potrebbe ciò accadere in altre parte del bacino. Questi pochi cenni credo possano essere sufficienti per fare rinunziare ad una tale proposta (2).

§ 50. Sistemazione della derivazione del cannii di Secchia onde impedire il disperdimento delle neque. Un progetto d'escuzione assai meno difficile e di un effetto forse più sicuro, sarebbe quello della costruzione di una chiusa stabile di dierizzione, la quale servise per la contemporanea estrazione dei due navigli di Modena e di Reggio. È da avvertiris elte il primo si estrac, come si disse, presso

<sup>(</sup>ii) Neils precitati uni Kernerio Sulfe innotazioni [ unil erricity] di triennia per undernere la pieze, della Francia, a periletariumente utilitamento Neils monosi sinicire compositi pregiati, quantiaque la fanda (i. d. èn aggiuggili del lucili stituitati curituiti di experimente del lucreas relib regiani monitone ri-limitatione dei molti cumi arricipati i particia con la lucrea relib regiani monitone ri-limitatione dei molti cumi arricipati i particia con la lucili i considera i particia che non la lucili (selle cine non la lucili (selle cine) non la

S. Michele, con chiuse provvisorie, alla distanza di due mila metri dalla stretta del Pescaro, ed il secondo, in un modo simile, alquanto al disotto di Castellarano, a sei mila metri da quella stretta.

Le acque del tiume, avanti di giungere alle dette chiuse, si disperdono nelle ghiaje di quell'ampio letto, scemandosi in notevole misuru la copia loro. Ed è naturale che se ciò si potesse impedire colla costruzione di una chiusa in luogo conveniente, o nella stretta medesima od in prossimità di essa, se ne potrebbe ottenere un grande vantaggio anche pel più giusto ripartimento delle acque, il quale invece ha luogo senza premettere misure, e col semplice giudirio coulare dei pratici, che dà quasi sempre motivo a serie controversio.

La falda del Monte della Croce, il cui piede forma la sponda sinistra della stretta del Pescaro presso il suo sbocco, è costituita dalla summentovata roccia calcare in istato di progressiva decomposizione, di modo che da quel lato pressochè impossibile riuscirebbe l'appoggiarvi qualche fabbrica senza pericolo di prossima rovina. Trattandosi di un fiume le cui piene sono di tanta portata, al fine di scemare le cause di distruzione sarebbe mestieri assegnare alla chiusa una lunghezza considerevole e non minore di 300", con che minore verrebbe ad essere la forza escavatrice delle acque cadenti dalla sua cresta. La chiusa potrebbesi costruire immediatamente a valle della mentovata stretta del Pescaro, nel letto stesso del fiume, elevandola da 1",50 a 2" sul fondo di esso. A destra ed a sinistra si diramerebbero i due canali, le cui sponde verso il fiume farebbero l'uffizio di sfioratori, proseguendo fino ad unirsi alle prossime campagne, ove sarebbe mestieri costruire gli scaricatori di fondo per liberare i tronchi inferiori successivi dalle ghiaje. I cavi consecutivi dei canali difesi da porte di guardia e forniti di paratoje regolatrici, si potrebbero disporre con uniformità di cadenti, di salti e di sezioni, in guisa che gli idrometri ad essi applicati indicassero la rispettiva competenza dei due canali. A tal fine, o col mezzo di regolatori ad altezza e battente costante ed a larghezza variabile, o meglio ancora con stramazzi, si determinerebbe nei diversi stati d'acqua la portata assoluta di ciascun canale, dalla quale si ricaverebbe empiricamente la graduazione dei rispettivi idrometri che indicasse la metà delle acque ad essi competente diminuita per quello di Modena, ed accresciuta per quello di Reggio, della metà della macina dovuta al canale di Carpi.

Ma inonazi tutto occorrerebbe definire ciò che s'intenda, non già per una macina d'acqua modenese, o reggiana, ma per la macina cui ritiensi aver diritto il canale di Carpi, che si vorrebbe commisurata a quanto effettivamente occorre pel Molino di Carpi, punto legale tuttavia controverso, e che ora non è il caso di discutere.

Per determinare il costo di quell'edifizio sarebbe mestieri conoscere tutti i dati necessari alla compilazione del relativo progetto. Ma considerando la solidità colla quale dovrebbesi costruire la chiusa, le opere di difesa, la lunghezza degli scaricatori, e dei successivi canali murati; opere tutte la cui esecuzione non presenterebbe notevoli difficoltà; ed avuto cziandio riguardo al modico prezzo delle murature per la prossimità di buone calci idrauliche e perchè vi si impiegherebbero nella maggior parte ghiaje e ciottoli del fiume, è prevedibile che il suo costo potesse contenersi fra due o trecento mila franchi. Sta solo a vedersi se la quantità dell'acqua che si verrebbe a guadagnare collo scemarne i disperdimenti sulle ghiaje di Scochia; il vantaggio di un ripartimento più giusto di esse; ed il risparmio delle spese di costruzione e manutenzione delle chiuse provvisorie in confronto di quelle della conservazione dell'edificio stabile, possano trovare un corrispettivo nel dispendio che dovrebbesi incontrare; punto non così facile a definirsi, attesa l'incertezza di molti elementi che si dovrebbero porre a calcolo. Taluno potrebbe osservare che, considerata la brevità del tratto delle ghiaje di Secchia, cui ora devono percorrere le acque del canale di Modena a valle della stretta del Pescaro, non dovrebbe per questo essere notevole il loro disperdimento; che il prezzo dell'acqua cresce bensi in ragione della sua penuria, ma che in tal caso l'uso di esse per turno, se non toglie del tutto, scema per quel ramo i difetti di un irregolare ripartimento (1).

Lascio a chi vi ha un interesse diretto, e conosce più addentro gli inconvenienti dell'attuale ordine di cose, il decidere se questi titoli sieno sufficienti per rinunziare all'idea di una chiusa stabile, alla cui costruzione non si opporrebbero, come si disse, le circostanze locali.

§ 60. Canall principali di derivazione del Reggianos. — I canali principali di derivazione del Reggiano sono, quello di Secchia sumentovato, e quello dell'Enza, o di Correggio. Il primo, derivato dalla Sechia, viene ingrossato da altre caque avventitie e principalmento da quelle del torrente Tresinara, dopo essere passato sotto di questo con una grandosa botte piana della lungherza di 250°. Attraversa la città di Reggio, e di poi, insieme al torrente Redano, forma il Canalazzo Tassone, influente del Crastolo, come abbiamo di già osservato parlando della bomificazione Bentivoglio. Golle acque che estraggonsi da questo Naviglio si alimenta dapprima il canale di Carpi suddetto e di poi quello di Novellara. Sembra che un tempo fosse navigabile nel suo tronco inferiore; e vi fu pure sotto il Governo italico il progetto di restituirlo a tale uso; ma ciò no no pobi

<sup>(1)</sup> Vedasi in tine su questo particolare la Nota F.

aver effetto per la soverchia scarsezza delle acque, rivolte esclusivamente agli usi irrigui ed al movimento d'opifizi.

In sei punti si estraggono nel Reggiano le acque dal torrente Enza, ma la principale derivazione è quella del così detto canate dell'Enza, o di Correggio, che venne fatta nel 1462 dal Duca Borso di Ferrara nel territorio di Ciano, per cui gli venne dato anche il nome di canate Ducate.

Tale derivazione praticavasi, molto tempo prima, in altre posizioni ineriori che non si potrebbero precisare. Questo canale passa per S. Polo, Reggio, e per i territori di Correggio, S. Martino d'Este e Rolo Mattovano, ove le sue acque vanno a sboccare nel grande colatore Parmigiana, dono avere servito per l'irrigazione e pei molini (1).

§ 61. Cenal sul modo col quale vengono utilizzate le acque refregue nella Lombardia. — Avanti di parlare dei difetti da me osservati nell' uso delle acque irrigue del Modenese, e del modo col quale si potrebbe in qualche parte sopperire alla loro deficienza, non sarà del tutto inutile qualche cenno di quanto si pratica su questo particolare nella Lombardia, ore il sistema irrigatorio è giunto nell'apice della perfesione.

Allorquando sotto gli ardori canicolari e nell'assura d'una estate scarsa di pioggia, dai torrenti dell' Apennino non discende più se non un rigagnolo d'acqua tramandato dalle sorgenti, il Ticino, l'Adda, l'Oglio, il Mincio scorrono gonfi del tributo che loro arrecano i ghiacciaj delle più alte cinapine. Rivolte le acque di que fumi, modiante grandiosi canali, dalle valli nelle quali naturalmente scorrono incassati, all'alta pianura della Combardia, se ne convertirono le aride bruchiere in ubertose camagme (1).

In mezzo a tanta doviria d'acqua l'agricoltore non dimentica quanio cesa sia preziona e pel valore dei raccolti che gli assicura e per le ingenti spese richieste dalla loro condotta. Onde è che le sue cure sono tuttodi rivolte a studiare il modo di ottenere de aces il massimo vantaggio col proporzionarne la quantiti a quanto è strettamente necessario, e farla circolare in guisa di porne a profitto gli scoli per le campagne più depresse, impedendone i dispordimenti per soverenha ampiezza dei cavi, i, quali si riducono alla minima misura. A questo fine non si ri-sparmiano i più dispendiosi lavori richiesti onde disporre il piano delle

<sup>(1)</sup> Păi neste particului interno alla acque del | vagono utilizate per l' irrigatisse. Nal perceptian poimano di cerusta dell'open pertettia, opinio, 3, de un table all'i Rodi cella insi Remodello indeputa, phe linetia però deriferere maggiori ri. Solle insofitazioni della Peroccia, spopra quantificare, specification nodali partici describe.
1 no di la tree riferetare supportivata nacio senti mentati ditel neri sipise, vi ammirro solitati in dell' marticoli.
1 non la tree riferetare supportivata nacio senti mentati ditel neri sipise.
1 no di vantati ditel neri sipise, vi ammirro solitati in indi vantatiggi nedoperate la acque pei putili rechetara della secono cella stagene cetti in in dell' marticoli.

campagne sotto i livelli e le pendenze che maggiormente convengono; lavori ne' quali si converte una parte notevole dei redditi del suolo.

Sicome poi nella Lombardia havvi, come si è detto, una zona di territorio ricca di sorgenti, nulla si è trascurato per ottenere la maggior copia d'acqua possibile a vantaggio dell'irrigazione (B). E perchè le polle possano spognare più liberamente, si eseguiscono, ove esse si trovano, profonde ed estese escavazioni, di forma ordinariamente elittica, ossia di pero, chiamate teste di fontantii, nelle quali le polle si riccvono in apposisti tini di legno sepolti nel terreno, che le lasciano zampillare da un taglio formato nel loro lembo superiore. Il foudo di una testa di fontanile si trova di solito a 3, 4 e 5 metri sotto il piano della campagna. Il condotto col quale le acque si tramentono ai cavi inferiori chiamasi asta del fontantile. La superficie delle teste dei fontantili è varia a norma delle circostano. In talune giunge a 1000, ed anche a 9000 metri quadrati. Nei veutisette comuni del Distretto di Melzo, presso Milano, si contano 190 teste di fontantii (S).

§ 62. Bifecti nell'uso delle aeque Irrigne della planura modences, e modo col quale a l potrebba enecresceran la copia anche pel Regglano. — In quella pianura, ove in ragione della magior penuria d'acqua estria essa dovrebbe essere maggiormente preziosa, talvolta se ne vede fatto un consumo smodato. Sia difetto di conguagliamento del terno, per cui violendo irrigare le parti più alte è mestieri sommergere quelle più depresse, sia poca cura dell'altrui interesse, talvolta della disconsibilità della disconsibilità della disconsibilità della disconsibilità della disconsibilità della disconsibilità di disconsibilità disconsibilità di disconsibilità disconsibi

E rispetto alle sorgenti, quanto non vi sarebbe a migliorare? In addietro esse si consideravano come un flagello, e le campagne che ne erano maggiormente ricche vedevansi ridotte alla condizione di paludi. Anzicchè facilitarne l'efflusso, si adoperava ogni mezzo per soffocarle.

In quanto concerne i terreni acquidosi, i cui scoli terminano nel Naviglio, egli è indubitato che coll'escavarsi fosse di sufficiente profondita ci este di fontaniti, se ne potrebbe ricavare una copia considerevole d'acque percani. Tali sono gli estesi terreni dei Padoli di S. Faustino stati bensì bonificati collo scopo di risanarli, ma che potrebber somministrare con que' mezzi una quantità d'acqua assai maggiore. Il fosso ministrare con que' mezzi una quantità d'acqua assai maggiore. Il fosso di scolo più depresso trovasi tuttavia col suo fondo elevato di oltre un metro sul pelo d'acqua della prossima fossa della città, ove le acque sdrueciolano sopra un piano inclinato di muro. Le campagne ove traggono origine il Pelizzarone, il Canalazzo di Cittanova ed il Canala di Santa Liberata, i quali alimentano il canale di Freto, sono pregne delle più ricehe sorgenti che in parte si tengono ingorgate dal molino di Freto.

Mediante l'acquisto di quel molino, allo scopo di regolarne l'uso in quisa di arreare il minimo danno allo sorgive, e di poterne eziandio dirigere una parte a valle di esso, previe escavazioni nelle campagne onde otteaeme un efflusso più libero, si verrebbe ad arricchire il eanale suddetto, e quindi il Naviglio, di una copia d'acque di non lieve momento. Sarebbe pure a togliersi il Palso di arrestare, per comodo della lavanderia, l'acqua delle fosse della città, rigonifandola oltre misura, eon che vengono ingorquate le copiose polle che vi si searieano.

Operazioni simili si potrebbero fare per le sorgive delle Bassure di Rabera e di Fontana, le quali si verrebbero a di tilizzare o da Canale di Carpi, introducendole in esso sotto il molioo di Campo Galliano, od in quello di Correggio, giusta il progetto di già Ratto di immettele nel cavo Calla, di Campogio e per tanta eltre del Reggiano. Qualche regolamento inteso a scemare il disperdimento dello acque irrigue dipendentemente dagli abusi preacennati en demodo di adoperante, e l'applicazione del mentodo dei fontantii suindicato per rievare in maggior misura le acque perenni di sorgiva, sarebbero, a mio avviso, menzi acconi ondo sopperire alla deficienza dell'acqua estiva che i fuuni non possono somministrare per la manenzaza di ghiaecia je perchè col diboscamento dei monti è stato tolto in gran parte l'alimento a molte seaturigini dalle quali venivano arricoliti.

Da tale miglioramento poi otterrebbero sommo vantaggio anche la navigazione ed i molioi destinati alla macinatura dei grani, oggetto di non lieve momento, sul quale gioverà porgere qualche eenno (1).

§ 63. Somma Importanza di provvedere alla macinatura del grani nella planura; miglioramenti che ai portebbero introdurre nel mecenalismi a ciò destinati. — La macinatura di grani, che interessa immediatamente la sussistenza della popolazione, nelle siccità estive ed in circostanza eziandio di forti geli, viene se non sospesa, almeno ridotta a tal misura da non poter sopperire che in minima parte

<sup>(1)</sup> Vedasi in fine in Nota G.

al bisogno. Ond'è che il Governo trovasi, nella necessità, di disporte in siagino opportuna copiosi approvvigionamenti di farine, le quali vengono scambiate col grano quando avviene che questo non possa essere macinato par a proporzione del consumo. L'a unenno delle acque di sorgita sarchibe, come si disse, di un gran giovanento in tali circostanze, attesa la perennità del loro deflusso. Ma il vantaggio più considerevole si deve attendere dal perfezionamento del su del consumo del su disposizione di esti.

Le ruote motrici sono in generale della forma ordinaria, a palmette piane ortogonali alla periferia, e si aggirano in corsle ove ha luogo un notevole disperdimento d'acqua. Ora è noto che simili ruote non danno di effetto utile se non da 0,23 a 0,32 della forza motrice, mentre una ruota alla Poncelet, a palmette curve, dà 0,50 e perfino 0,66; ed una ruota di fianco all'inglese, detta Breastwheel, perfettamente incassata in un corsia curva, dà 0,73 (1). Col sostituire tali ruote perfezionate alle esistenti, applicando piuttosto le une che le altre a norma del salto e del corpo d'acqua onde averne il massimo effetto utile, si potrebbe per lo meno duplicare questo in confronto di quanto ora si ottiene. Ciò sarebbe a farsi, correggendo in pari tempo anche l'imperfetta disposizione delle ruote che scorgesi in alcuni molini. Tale sarebbe in quelli della Bastiglia nel Naviglio di Modena, ovo sono animate da salti i quali si succedono in guisa che volendo arrestarne una per ripararla, è mestieri fermare tutte le inferiori, mentre con facilità, qualunque sia il loro numero, si possono rendere indipendenti le une dalle altre.

L'argomento dei molini si lega a quello della riunione del Panaro nel ramo Cavamento, presso il Finale, ed a quello eziandio del Naviglio nuoro da questa città a Bomporto; ond'è che di quest'ultimo progetto, ideato da S. A. R. il defunto Duca Francesco IV, il quale ne fece iniziare i lavori, terremo ora discorso.

§ 65. Progetto di prolungamento del Naviglio di Modena da Bomporto al Finate. ~ Scopo precipion di esso si è quello di migliorare la navigazione da Modena al Po, tenendo maggiormente raccolte le acquie in una ristretta sezione da Bomporto al Finale, e modernadone la pendenza mediante sostegni; e quello eziandio di valersi della forza motrice risultante dai salti di questi, alfine di crigerri molini, e sopprimere così quelli del Finale, la cui esistenza, siccome abbiamo

<sup>(1)</sup> Vedasi la mia Memoria intitolata: Seifa somma stilità di estendere in Lombardia l'applicazione l'inen del 1833, pubblicata a Milane, e la Nota Sdei motori sidrovide. Milane, presso Angelo Mosti jaste 6 precit.

dimostrato, è il più grave ostacolo ai provvedimenti intesi alla salvezza di quella città.

Parlando della bonificazione Bentivoglio pel territorio compreso fra l'Ezna e la Secolia, abbiano veduto come col separare in generale le acque alte e torrentizie da quelle provenienti dai terreni più depressi, siasi conseguito l'intento, conservando eziandio l'uso delle acque vive di derivazione pel movimento d'opitiqi e per le irrigazioni. Ebbesi soltanto a notare la mananza di tule separazione pei canali torbidi di Novellara e di Correggio, dai depositi dei quali derivò non lieve pregiudizio al grande colatore Parmigiana, ove hanno foce.

Per l'altra bonificazione del territorio inferiore fra la Sechia ed il Panaro non si obbero ne'primi tempi egalul vedute, di modo che tutti gli scoli superiori, partendo dalla Bastiglia, discendono senza distinzione nella maggior depressione della valle, ossia dell'antico Bondeno, ove scorre il colatore Burana. I tentativi perciò che vi furono per condurri acque vive a miglioramento e comodo di quel territorio, destarono sempre reclami da parte degli inferiori, principalmente allorquando in conseguenza dell'inversione del corso delle acque dal Bondeno Ferrarese alla Stellata, di cui parleremo in appresso, quel circondario di scoli peggiorò in sommo grado di condicione.

Un molino che era stato eretto in S. Felice nel secolo XV, e che veniva animato col cosl detto canaletto, ossia con quelle acque torbide di Secchia e chiare di Ramo, le quali formano oggidì il Canale di Freto, fu cagione di continue rimostranze per parte della città di Modena e dei Ferraresi, a cagione dei danni che loro ne provenivano, anche allorguando si sostitul a quel canale altra derivazione fatta dalla Secchia presso S. Martino, colla quale si animava un secondo molino nella villa di Camurana. Questo lo acquistò la città di Modena, nel 1545, dalla Ducal Camera di Ferrara per distruggerlo, e nel 1595 venne pure soppresso quello di S. Felice. Al fine di sopperire alla macinazione de'grani per un territorio cotanto esteso, si stabilirono in soverchio numero molini natanti sulla Secchia presso la Concordia ed al Bondanello, ed i molini terranei sul Panaro presso il Finale. Le chiuse dei primi, costrutti fino dal secolo XIV, arrecarono non lieve danno al tronco superiore di Secchia per interrimenti e per elevazione delle sue piene; e la successiva distruzione di una parte di essi promosse interrimenti a valle, i quali, come vedemmo, pregiudicarono in notevole misura gli scoli di estesi territori (1). Dai molini del Finale poi derivano i gravi pericoli cui è esposta quella città, a rimovere i quali gioverebbe non poco la loro soppressione, ricostruendoli

<sup>(1)</sup> Veggasi in fine in Nota D.

sul nuovo Naviglio; con che, pei motivi di già sviluppati, andrebbe a rendersi assai più agevole la sistemazione del Panaro.

Finora per la costruzione del nuovo Naviglio si è compilato un semplice progetto sommario e ne venne eseguita una parte, il tratto cioè fra Bomporto, ove si dirama dal Naviglio di Modena, ed il Gorghetto, della lunghezza di 5180°.

Tutto il canale, giusta la traccia datane in apposito tipo, avrebbe la lunghezza di 25815 metri da Bomporto al ramo del Panaro detto della Lunga, sotto il Finale, cui sarebbero ad aggiungersi altri 4000" onde prolungarne lo sbocco fino al Cavamento.

La caduta totale, per quanto si può rilevare da livellazioni che ora vanno ad essere verificate, sarebbe di circa dieci metri.

Il canale avrebbe la larghezra di 14° alla superficie dell'acqua, la cui profondità minima sarebbe di 4,°50; le scarpe a doppia base, e con tale sezione verrebbe ad essere comodamente praticabile dalle più grandi barche. Un primo tracciamento segnato in pianta seguirebbe in generale, anche dopo il sostegno del Gorghetto, l'andamento dello scolo l'immicollo, il quale, come vedemmo, acorre nell'imo della conca compresa fra il Panaro e la Secchia, salvo a modificare una tale linea dietro ulteriori studi del terreno con nuove liveltazioni longitudinali ed altre traversali. Devendosi accompagnare il canale con argini, quello alla destre si terebbe abbastanza largo in sommità per servire contemporaneamente ad uso di strada dell' akaja, e di strada pubblica da Modensa il Finale, atteso che la preesistente sulle golene del Panaro è rimasta ormai distrutta. Tanto all'imbocco presso Bomporto, quanto alto sbocco nel Ponaror, il canale verrebbe difeso da doppi portoni di guardia fino al livello delle massime piene.

§ 65. Considerazioni sul progetto summentovato. lo sono d'avviso che coll'esecuzione di quel canale abbiansi ad ottenere sommi vantaggi per tutti i motivi dianzi esposti e principalmente per la navigazione

da Modena al Po. Imperciocchè, oltre ad essere allora continua e non già limitata come oggidì a due giorni per settimana, verrebbe a ritrarre non lieve sussidio dai rigurgiti del Po, le cui acque si alzano ordinariamente sul cadere di maggio, allorchè incomincia a scemare quella del Panaro. Basta considerare che l'orizzontale condotta dal segno di guardia degli idrometri del Po presso la Stellata, ove ha foce il Panaro, interseca il fondo di questo a soli 2000" sotto lo sbocco che si verrebbe ad assegnare al nuovo Naviglio, e sovrasta al fondo stesso, ne'punti ove esso è maggiormente elevato di 1".50 alla Punta di S. Bianca dopo otto chilometri dallo sbocco suddetto e di 3º.65 al Bondeno, dopo altri tre chilometri. Questa considerazione fa nascere il pensiero che possa tornare utile il trasportare lo sbocco del nuovo Naviglio in Cavamento ad un punto alquanto inferiore. Qualora diffatti s' intersecasse il ramo della Lunga alla Botta Legnara e si facesse sboccare in Cavamento alla Botta Santa Elia, sempre sul territorio modenese, lo che ne rettificherebbe l'andamento, e richiederebbe un allungamento di linea di soli 2700" di semplice canale, si verrebbe così a portarsi in un punto ove il fondo più elevato è sempre di 0",40 almeno più depresso della mentovata orizzontale, e ad approfittare quindi in maggior misura dei rigurgiti del Po. E pel breve tratto di fiume che rimanesse tuttavia interposto a questi ed allo sbocco del Canale, le colte o Bottazzi potrebbero prestare un facile e pronto ajuto. I molini prossimi al Finale verrebbero poi cosl molto meno impediti dai rigurgiti del Panaro, guadagnandosi nel pelo d'acqua di questo la cadente di oltre un metro. Lo stabilire alla destra del nuovo Naviglio la strada conducente al Finale ed a Ferrara, è cosa non solo utile ma necessaria pel motivo suindicato, avendosi inoltre il vantaggio di conservarla con modico dispendio rispetto alle ghiaje, le quali si trasporterebbero sempre per acqua. Ma in tal caso gioverebbe destinare l'argine sinistro per l'attiraglio delle barche, che si pratica con buoi accoppiati, alfine di evitarne l'incontro colle vetture, il quale riuscirebbe di non lieve pericolo. Si fu per questo motivo che anche lunghesso il Naviglio di Pavia la strada dell'alzaja si è ovunque tenuta dal lato opposto all'altra carrozzabile che lo costeggia.

Il seguire, giusta il primo tracciamento del nuovo canale, l'andamento dello scolo Finimicello, porta di conseguenza un minor guasto di fondi e minor impegno di compensi, attesa la loro qualità più scadente. Ma siccomo interesse tenere, ove lo si possa, incessoto il canale quanto basta per ottenere dalla escavatione la terra necessaria alla formazione dello strade laterali, e di non esporre le prossime campagne si dami delle filtrazioni, un più attento studio del terreno verrà a dimostrare se non giorasse per avrentura approssimare la nuova ninea al Panaro, verso il

quale, come vedemmo, va quasi ovunque rialzandosi in notevole misura, regolando eziandio a questo fine la distribuzione dei salti dei sostegni.

Pel tratto immediatamente superiore al ramo della Lunga le campagne sono oltremodo depresse, e non vanor nizhandosi superiormente se non dave incomincia il dosso di già mentovato in questo scritto, presso la strada conducente a Massa E'inalese. Vi percib parrebhe doversi collocare l'ultimo sostegno coi molini annessi, onde deprimere possibilmente il livello del tronco inferiore continuativo. Alfine di scemare gl'interrimenti del nuovo canale, e le spese di espurgo che potrebbero essere considerevoli, attesoche per la maggior parte le acque colle quali vientimentato sono torbide, è a supporsi che si seguirebbe anche per esso la pratica di aprire, almeno una volta alla settimana, tutti gli scaricatori e di lasciare così libero il corso alle acque stesse. Gioverebbe quindi tenere le soglia di quegli scaricatori possibilmente depressa in guisa di approfitare, per quanto lo si possa, della cadente del canale.

Non essendo remoto il pericolo di rotta nell'argine sinistro del Panaro, per essere ad esso parallalo e prossimo l'andamento del nuovo canale, le acque andrebbero in tal caso a raccogliersi fra l'uno e l'altro, e ad irrompere con maggior violenza contro il Finale. Onde evistare un simile disordine, poco al disotto dell'ultimo sostegno dovrebbesi costruire un argine traversagno fra il Navigilio e l'argine sinistro del Panaro, stabilendo sopra l'uno e l'altro la continuazione della strada pubblica proveniente da Modena (I).

§ 60. — Vicende del Po di Ferrara, del Reno, e del Panaro, por le quali si de reso la felicie lo scolo del Circondarlo di Burana. — Ne'cenni che si sono dati delle bonificazioni operate nella parte basa della pianura suddescritta, si à notato come ciò avesse avuto luogo anche pel territorio compreso fra il Po, la Secchia ed il Panaro mediante lo scolo Burana. Abbiamo pure osservato compreno en estra in questa parte separate le acque alte da quello provenienti da terreni più depressi, essa reniva a riuscire imperfetta, e come a renderne pegiore la condicione infuluse in sommo grado il cangiamento avenuto nel corso de fiumi ove quello scolo ha foce. Verremo ora indicanda caucia particolari intorno a tali mutamenti ed alle providenze che dovrebbero darsi per rimediare alle funeste conseguenze che ne derivarono a danno di un territorio estessismo, con che potrebbersi convertire in ubertose campagne terreni oggidi valliri per essere costantemente, o gran parte dell'anno, coperti dalle acque.

<sup>(1)</sup> Veggasi in fine la Nota I circa alle ulteriori medificazioni che gioverchbe introdurre nel progelio.

Nel secolo XII, l'ultimo tronco del Po scorreva tuttavia in un solo alvoo fino a Ferrara ove, alla Punta di S. Giorgio, si divideva nei due rami di Primaro e di Volano, fra quali si distendono le valli di Gomacchio. Ma intorno alla metà di quel secolo, fra Ficarolo e la Stellata il fiume si apri alla sinistra una nuova strada con un canale che mano mano divenne prevalente, e che prese i nomi, da principio, di Rotta di Ficerolo, ed in seguito di Po di Lombardia, di Po di Verezie e di Po Grando.

I Duchi estensi adoperarono tutti gli sforzi dell'arte alfine di rivolgere, mediante dispendiosi manufalti, la maggior copia possibile della coque nel Po di Ferrara, dappoichè di gioruo in giorno andava perdendosi la narigazione di quel ramo del flume da cui dipendeva principalmente la prosperità della loro capilale; ma tutto fu vano. Mentre per una parte s'accresceva il corso delle acque nel Po di Venezia, andava scemando in quello di Ferrara anche per gli interrimenti che vi portavano il Panaro ed il Reno, il qual ultimo vi si era rivolto fino dal 1522 per convenzione fra il duca Alfonso I ed il Pontefice Adriano VI.

Nel 1502, il Duca Alfonso II fece chiudere il ramo di Primaro, raccogliendo tutule la caque in quello di Volano; ma il Po di Ferrara erasi talmente riabzta di fondo, che in occasione di piene del Reno e del Panaro questi fiumi, anzicche discendere come dapprima in quel tronco del Po, si rivolgevano con moto retrogrado alla Stellata, ove si staccava, come dicemmo, l'altro ramo di Venezia.

Clemente VIII, divenuto nel 1598 signore di Ferrara, intendeva egli pure di migliorarne la condizione. E credendo che si potesse deviare temporalmente il Reno nelle valli per escavare il Po di Ferrara e rivolgervi una parte delle acque del Po Grande, inviò sopra luogo sei architetti affinchè esaminassero il modo con che avrebbesi dovuto mandare ad effetto un tale piano. Ma essi, riconosciuto lo stato delle cose, concordemente esternarono un parere contrario, dichiarando che era il caso di immettere, accompagnati con argini, tanto il Panaro, quanto il Reno nel Po, o di far passare sotto di essi con botti gli scoli superiori nel Polesine di S. Giorgio (1). Nel 1604, dietro consiglio del Padre Spernazzati gesuita, fu divertito il Reno dal Po di Ferrara, dirigendolo nella valle S. Martina, e nel 1617, al fine di procurare qualche navigazione a quel ramo del Po, il Cardinale Serra, Legato Pontificio, coll'opera del celebre ingegnere Aleotti d'Argenta, rivolse in esso il Panaro, togliendo mediante un argine, o cavedone, la comunicazione di questo col Po Grande. Il tenue declivio pel quale doveva scorrere quel fiume torbido avrà sicuramente dato luogo

<sup>(1)</sup> CASSINI = Relazione sopra la state violento delle acque del Bolognese - Rac. di Bologne. T. IX, pag. 14.

a interminenti, per il che, nel 1692, il Cardinale Capponi, il quale era stato invisito dal Pontelice al fino di avvisare all'immissione del Roen nel Po Grande, reclamata dai Bolognesi, ordinò che frattanto avesse a dirigersi in questo il Panaro. Ed a tal fino foce costruire altro cavedone che chiu-deva la comunicazione fra il Panaro ed il Po di Ferrara abbandonato, manufatto che veniva aperto in occasione di piene del Po Grande onde procurare ad esse uno sfogo (2).

Questa pratica fu seguita per qualche tempo, ma avendo dimostrato il matematico Pade Benedetto Castelli, che era piuttosto pregiudicevole che vantaggiosa, aumentando i pericoli senza portare un vantaggio notevole nel livello delle acque (s); essa venne dipiri abbandonata, di modo che dopo il 1638 cessò del tutto di scorrere l'acqua del Po pel ramo di Ferrara. In questo non defluivano più se non poche acque di scolo dalle valli e dalle bonificazioni bologoresi; ed al fine di procurarsi qualche navigazione fino al mare, l'anno 1675 si costruirono nel Po di Volano tre sostegni, denominati di Cano a Codrera, di Val Pagliaro, e di Tienti, coi quali si rigonflavano quelle poche acque onde ottenere la profondità all'uopo necessaria. Successivamente, fra il secondo ed il terro costegno en e aggiunse un quarto detto del Migliarino. Essi sono accompagnati da scaricatori che si chiudono con travate.

Lungo sarebbe il ridire quanti contrasti insorgessero fra i Bolognesi ed Ferraresi per immettere il Reno in Po. Essi diedero occasione ad una infinità di viatte e di scritture da cui la scienza idraulica ebbe a ricavare sommi vantaggi, i quali sarebbero stati assai maggiori ove le passioni degli opposti partiti non avessero talvolta alterati i fatti.

Per essersi invertito il corso delle acque dal Bondeno alla Stellata, il colatoro Burnan dovette perdere al suo sbocco tutta la cadente del Po dalla Stellata al Bondeno, e quella che in senso contrario ha preso il dalla Stellata al Bondeno alla Stellata, oltre all'alzamento che può essere avvenuto nello stesso fondo del Po. Basta il dire che l'antica soglia o platea della chiarica Bora, per la quale Burnan scola nel Panano, sarebbe stata rialzata di 2°,14, nel 4769, dagli ingegneri Bonati e Robbi, el di 0°,7 nel 1795. Con tutto ciò il fondo del detto scolo nel 1887 sarebbe stato più alto dell'ultima soglia di 1°,14. Supposto quindi che la prima soglia collimasse col fondo del future, sarebbesi questo rialzato ivi di

<sup>(2)</sup> Tutte le Memorie si accordano nell'indicare | nel 1632, si eccenna bensi l'immissione del Panaro la diversione del Panaro dal Po di Ferrara siccoma nel Po di Ferrara da lai operata, ma non già la avrenuta l'ammo 1632. Nell'opera manoscritta del- loccessira ena diversione.

avenuta l'azno 1922. Nell'opera manoscritta del Palastit de hogoria per l'ilido: Della Scienas et al. (2) CASTELLLI — Della misura della acque cordé ben repolare le acque, ta quale si conserva anla biblioteca di Nodena, e che pari di futi avenuta.

3",97, e di 3",51 nel massimo fondo del Panaro (4). Dopo tale alzamento si può arguire di quanto peggiorasse la condizione di quel circondario di scoli, dovendo per necessità rimanere costantemente coperta dalle acque una considerevole estensione di ubertose campagne che si convertirono in valli.

§ 67. Descrizione del Circondario di Burana. — Lo scolo Burana non porta questo nome se non per l'ultimo suo tronco sul territorio ferrarese. In una parte di questo, e nei territori superiori mantovano e modenese, prende successivamente quelli di Canale Rusco, Canal S. Martino, e Fossa Nasina. Esso corrisponderebbe all'antico emissario di quell'ampio stagno che sotto il nome di Bondeno si estendeva fino all'Enza, nel quale si scaricavano i torrenti Crostolo, Tresinara e Secchia. Questa sembra avere anteriormente spinto il suo corso fino all'attuale foce di Burana, seguendo dapprima il così detto Desso di Gavello, ed in epoca posteriore l'altro da Camurana al Finale, ed il ramo del Panaro detto della Lunga. Dopo nuove diversioni, solo, a quanto pare, nella prima metà del secolo XIV sarebbesi con nuova inalveazione portata a sboccare in Po sotto S. Benedetto (1).

Approfittando del benefizio di tale operazione, pressochè tutto il vasto territorio compreso fra il nuovo andamento di Secchia, il Po, ed il Panaro, partendo dal Naviglio di Modena alla Bastiglia, rivolse i suoi scoli in Burana, alla cui foce in Panaro venne applicata la grandiosa chiavica chiamata le Bove. Rilevasi difatti dalla Convenzione segulta nel 1527 fra i duchi di Mantova e di Ferrara, che i Mantovani vi dirigevano colla Fossalta tutte le loro acque, meno una piccola parte, la quale colla così detta Fossa delle Quatrelle conducevasi parallelamente al Po dalla Roversella alla Chiavica delle Quatrelle presso la Stellata. Anche da questa fossa dovevasi divertire una parte delle acque per dirigerle in Burana a traverso al territorio Bondesano, valendosi del colatore Bondeno o Bondiolo, il quale allora vi sboccava, a quanto pare, alla così detta Punta del Bosco. Questo piano venne modificato nella successiva Convenzione del 1548, colla quale i Mantovani ottennero il permesso di prolungare sul territorio Bondesano il loro condotto principale per 6 chilometri dalle chiaviche Mantovane alla Punta del Bosco, al fine di ottenere uno sbocco maggiormente favorevole in Burana, al quale prolungamento venne dato il nome di Cavo Mantovano (2).

<sup>(4)</sup> Veggasi la Nota (2) al § 16.

<sup>(1)</sup> Vedasi in fine la Nota A.

<sup>(2)</sup> Esse convenzioni vedonsi unite al Trattato di

Melara fra la Santa Sede e l'Imperatrice Regina. Mantova, 1757.

Per gli avvertiti cangiamenti avvenuti nel corso del Po e pel conseguente altramento della foce di Burana, che impedira la scolo dei più depressi territori, dietro proposta dell'Alcotti d'Argenta, dopo il 1500 il Duca di Ferrara fece rivolgrer al Po, presso la Stellata, già scoli del territorio bondesano detto dei Pilattri e di quello etiandio di Carbonara, passando questi ultimi con botte a sifone sotto Burana. Alle chiaviche sul Po applicate ai nuovi condotti si dette allora il nome di Chiariche Pilattrati (S).

I Mantovani, seguendo l'esempio dei Bondesani, dopo avere nel 1614 i ricostrutta in ampie dimensioni la chiavia delle Quatrelle, che era rimasta distrutta dalle acque d'inondazione in una piena anteriore, chiuse le cod dette chieviche Mantorane, colle quali la Fossalla si dirigiera nel Care Mantovano e quindi in Burana, ne rivolsero le acque nella Fossa delle Quatrelle, che prese il nome di Fossalla Inferiore. Contemporanoamento costrussero il Caro Diversivo, col quale una parte degli socii superiori si rivolge al Po, ove si scarica mediante il Chievicone della Moglia, sopra Sermide, operazione cui eransi obbligati verso i Ferraresi colle precitate convenzioni del 1527 e del 1558. Delle acque mantovane quelle terreno vi defluivano naturalmente a mezzodi del dorso ad essa parallelo, che passa per te Seynate, Poggio, ed i Dragonelli, meno il Carettino, che si diresse in Fossalla a ritroso col mezzo dell'antico cavo che venne ivi intestato, il quale prese il nome di Fossa Mezzo.

Il circondario scolante in Burana, dopo le praticate diversioni d'acque, venne a ridursi da circa 750 chil. q. a 493 chil. q., equivalenti a 474 000 biolche modenesi.

In quanto al circondario, o conserzio contribuente di Burana, esso è costituito di terreni appartenenti al Modenese, al Mantoxano de al Ferrarese. Giusta le seguite convenzioni, ultima delle quali fu quella del 4756, si è pattutio di ripartire le spese in ragione di superficie, ossia di biol-cato, assegnando a tal fine

| Ai | Mirandolesi    |       |     |      |    |     |     |     |     |  | Biotene | 20000 |
|----|----------------|-------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|--|---------|-------|
| Ai | Finalesi       |       |     |      |    |     |     |     |     |  | ,       | 18000 |
| A  | quelli di S. F | elice |     |      |    |     |     |     |     |  | ,       | 15800 |
| In | tutto per lo   | State | di  | Mo   | de | na  |     |     |     |  | Biolche | 83800 |
| Ai | Mantovani .    |       |     |      |    |     |     |     |     |  | ,       | 8000  |
| Ai | Ferraresi pe   | l Cir | con | dari | 0  | Box | nde | sar | 10  |  | •       | 8000  |
|    |                |       |     |      |    | -   |     |     | • • |  |         | 00000 |

(3) ALEOTTI, Memoria manorer, precitata,

. . . . . . . . . . . . .

§ 68. Proposizioni che vi furono nello scorso sceelo per migillorare in cendizione di quel etreondario. — Malgrado l'avvertita diversione delle acque superiori mantovane e di una parte di quelle del territorio bondesano, rendeudosi progressivamente deteriore la condizione dello scolo Burana, nel 1770 gli ingegneri Teodoro Bonati, e Domenico Robbi presentarono il progetto di rivolgreno l'ultimo tronco a sboccare con apposita chiavica nel Po, presso la Stellata. Il nuovo canale doveva seguire l'andamento del mentovato scolo di Garbonara, occupandone per lungo tratto il cavo, cui per esso se ne doveva sostituire uno apposito.

La spesa per questo lavoro si faceva ascendere a trentasei mila scudi romani.

Una proposta simile erasi fatta anche per lo innanzi, risultando dagli atti d'uffizio che dal Duca Alfonso, nel 1905, se ne sarcebbe raccomandata l'esceuzione; che il suo successore Duca Cesare ne avrebbe promosse le trattative, ma senza effetto, e che lo stesso sarcebbesi fatto el 1635 dal Cardinale Durazzo, Legato di Ferrara, avendo questi interessato a tal fine il Duca di Modena (1).

Nei congressi degl'interessati, tenutisi gli anni 1771, 1773 e 1779, venne discusso il progetto, ed il punto eziandio del contributo nella spesa.

Rispetto al primo oggetto, taluni avrebbero notata la poca utilità di quel diversiro, per la circostanza che la piene del Po, ove dovrebbesi immettere, sono di lunga durata, mentre quelle del Panaro sono brevi, di modo che si sarebbe gandagnato assai poco, attesa la lentezza dello scarcio delle acque, ed il frequente chiudimento delle chiaviche, siccome lo dimerstras il fatto delle Chiaviche Pilastresi. Ed in oggi caso avrebbesi dovuto lasciare sussistere la vecchia chiavica Bova al fine di servirsene al-

In quanto al secondo punto, i Modenesi intenderano ohe il dispendio dovesse ripartirsi, non già in ragione di superficie, ossia di bioleato, giusta la misura pattulia per i lavori ordinari, ma piutiosto in ragione del benefizio che ne sentirebbero i terreni a seconda della loro posizione e livello. Questi perciò si doverano distinguero in tre classi, impotendo a quelli della prima L. 26 di Mantova per biolca, a quelli della seconda L. 11. ed a quelli della seconda

Nell'ultimo congresso del 1779 intervennero per l'interesse dei Manto-

<sup>(1)</sup> Queste notizie risultano da un Promemoria quel congremi, a dal Santo cha na porge la na serza dala e sotionocialone, una che duvrebbe nasere del 1780, esistenta negli Atti del Ministero Italia. Il la Ministero Italia. Espanina: del regione del Policia Espanina: del Espanina Espanina: del Espanina Espanina:

<sup>(2)</sup> Quzele cose risultano dai processi verbali di

vani il colonnello Baschiera, il marchese Alessandro Arrigoni, ed il perito camerale Giuseppe Bisagni.

Per i Modenesi, i consiglieri Giuseppe Maria Galafassi, e Francesco Ferrari, ed i matematici Gio. Francesco Zanini, ed abbate Gio. Battista Vandelli.

Pei Ferraresi, i marchesi Lodovico Fiaschi e Giuseppe Gualengo, coi periti Giuseppe Forecchi, e Carlo Barufaldi.

I Mantovani avrebbero aderito alla mentovata classificazione, aumentando ciandio la loro tangente di contributo, ma i Ferraresi non accolsero tale massima in quanto che sarchbesi con ciò aumentato il loro concorso. In occasione delle relative discussioni, i Mantovani avrebbero eziandio netato che una botte sotto il Panaro, colla quade si dirigessero la acque nel Poatello e quindi nel Po di Volano fino al mare, sarebbe stata preferibile al prosposto diversivo.

Gli ultimi atti concernenti quelle trattative, sono due lettere del 25 aprile e del 22 maggio 1779, del Conte di Firmian, Ministro Imperiale, colle quali sollecitava dal Governo estense la difinizione della cosa, non rilevandosi per altro che siensi allora ripigliate ulteriori trattative.

Consta soltanto, per Memorie stampate in quell'epoca, che l'abbate Mari, disapprovando tanto il progetto del diversivo preacemato, quanto quello della botte, perchè diceva non esservi sufficiente caduta per lo scolo fino al mare, a rerebbe presentato un altro progetto, il quale consisteva nel divertire da Burana gli scoli Mantonni onde dirigerti con apposita chiavica al Po, facendoli passare con botte sotto la Fossalta.

§ 69. Proposizioni simili fatte in questo accelo, e l'avori litrapresi per la cestrazione della botte sotto il Panaro onde condurre Burana al mare. — Colla relazione 28 marzo 1800, l'ing. Agostino Masetti di Mantova, che fu da ultimo Direttore Generale delle Pubbliche Costruzioni della Lombardia, ripropose il progetto della bute sotto il Panaro, adducendo parecchie ragioni al fine di dimostrare che le acque avrebbero avuta sufficiente caduta, su di che dubitava non solo l'abbate Mari, ma ben anche l'idvanuico Tocodro Bonati. Conchindeva poi che anche senza portare quelle acque fino al mare, avrebbesi potuto fate sboccare nelle più prossime valli di Comacchio.

L'illustre matematico Tadini, membro della Commissione idraulica della Repubblica Italiana, in una dotta Scrittura del 1.º settembre 1802, percenta de assiminare le tre proposte Bonati, Mari, e Masetti, e dopo avere confutate le prime due, si pronunzia per l'ultima, dimostrando come non saivi a dubitare rispetto alla cadente necessaria per quello soclo fino al

mare, oppure alle valli di Comacchio, desumendone i dati dalle precedenti livellazioni e dai salti dei sostegni del Po di Volano. Ed osserva denti livellazioni e dai salti dei sostegni del Po di Volano. Ed osserva Mart, rispetto all'essere tatti obbligati di divertire in addierio da quella linea il Panaro. Se ciò si è fatto, non fu già, come egli nota, perchè la caque del Panaro non polessero discondere pe Po di Volano, ma perchè non potevano esservi trasportate le sue arene; lo che è caso ben diverso da quello di Burana, ove scorrono acque chiare soltante.

Dopo questo voto, nel congresso degli interessati dell'11 maggio 1803 vennero nominati per rilevare il progetto della nuova botte, gli idraulici Teodoro Bonati, Gio. Battista Vandelli, ed Agostino Masetti, e di tale risoluzione non fu dato rilevare quali fossero allora le conseguenze.

Abbiamo già osservato come nel 1604 il Reno si fosse divertito dal Po, rivolgendolo nella Valle S. Martina. Dopo una serie di proposte successive, dal 1769 al 1780 esso venne inalveato dalla Rotta Panfilia sotto Cento pel Cavo Benedettino, e pel Po di Primaro fino al mare. Ma avendo rialzato il suo letto oltre la misura che aveva preventivamente indicata il matematico padre Lecchi, da cui fu principalmente diretta quell'operazione, e continuando i reclami dei Bolognesi perchè avesse ad immettersi il Reno nel Po Grande al dissopra di Ferrara; vennero assecondati i loro voti da Napoleone, il quale col decreto del 1805 ordinò che dovesse aver luogo tale immissione. I lavori si intrapresero con alacrità sotto la direzione di apposita Commissione tecnica, e di altra amministrativa. Il nuovo alveo del Reno doveva condursi dalla Rotta Panfilia al Bondeno, ove esso si sarebbe congiunto al Panaro per sboccare insieme nel Po, alla Stellata. In quella stessa occasione si risvegliò il progetto della botte di Burana sotto il Panaro, e di altra sotto il nuovo canale del Reno, nella quale quello scolo avrebbe dovuto passare insieme al Canalino di Cento per proseguire nel Poatello, ossia antico Po di Ferrara, e di poi nel Po di Volano fino al mare.

Il progetto della botte del Panaro fu compilato il 3 marzo 1800 dall'ispettore generale Assalini, e tanto questo, quanto quello dell'altra botte sotto il nuovo canale del Reno, dopo il voto favorevole del Consiglio degli Ispettori presso la Direzione Generale delle acque e strade, vennero approvati col viceraela decreto 21 giugno 1810.

Per quest'opera gl'interessati del circondario di Burana doverano contribuire la somma di L. 9000 per tre anni consecutiri, facendori concorrere eziandio una parte del Sermidese ed i consorti ferraresi di Carbonara e dei Piastri, i quali ora sociano difficilmente in Po; con che venivasi ad accrescere l'estensione del territorio contribuente di altre 29000 biolche. La botte sotto il Panaro doveva avere la lunghezza di 102<sup>m</sup> rispetto alle due canne, o gallerie, larghe per ciascuna 4<sup>m</sup>,18, alte 2<sup>m</sup>,85, con volta della grossezza di un metro. Insieme alle due vasche da aggiungersi a' suoi estremi veniva a riuscire della lunghezza complessiva di metri 121.

La spesa determinata in perizia era di L. 509014 e l'appalto ebbe luogo per L. 455000. Erasi pure appaltata la costruzione dell'altra botte a tre gallerie sotto il nuovo canale del Reno, la cui esecuzione incontrò difficoltà maggiori, e mentre procedevano tutti questi lavori e quelli eziandio del nuovo canale del Reno, per i cambiamenti politici sopravvenuti sul cadere del 1813, fu mestieri sospenderli.

La botte del Panaro si è costrutta nella campagna ove dovevasi praticare un raddrizzamento del fiume, ed è stata pressocchè ultimata. La sua soglia fu stabilita a 3",45 all'imboccatura, ed a 2",92 allo sbocco sull'orizzontale Conti, che è di 0",54 sotto l'ordinaria bassa marea. Il canale che doveva accompagnarla seguendo il cavo Serra e di poi il Poatello, nel quale scorre il Canalino di Ceuto, era ad escavarsi, stabilendone in principio il fondo a 5",70 sulla detta orizzontale. La groppa, ossia estradosso della botte, doveva riuscire 0",52 sotto il fondo del Panaro.

Per l'escavazione del Poatello fino al ponte di S. Giorgio presso Ferrara venne compilato il progetto e conchiuso eziandio, il 30 settembre 1813, un contratto d'appalto per la somma di L. 883952; ma per le accennate vicende della guerra si sospesero tosto dopo anche questi lavori.

Avanti di procedere a tale contratto, l'ingegnere in capo Lodovico Bolognini, direttore delle opere, rappresentò alla Direzione Generale delle acque e strade che sarebbe stato assai più utile l'escavare per Burana un cavo solitario a sinistra del Poatello, anzicchè immetterla in questo.

Forse perchè in tale circostanza egli non avea dato sufficiente sviluppo alla sua proposta, essa non venne ammessa, e si appaltarono i lavori giusta il piano primitivo. Ma in una sua relazione del 31 marzo 1814, stata rassegnata nel luglio successivo, dopo che Modena era ritornata sotto il dominio estense, egli presentò le dimostrazioni del suo assunto. Faceva in questa osservare come vi fosse tutta la probabilità d'incontrare nel Poatello strati arenosi, detti sabbiare, assai scorrevoli, che ne avrebbero resa oltremodo ardua l'escavazione e la successiva manutenzione; e come dalla promiscuità delle acque di Burana con quelle del Canalino di Cento, fossero a temersi non lievi complicazioni per danni che ne potevano risultare all'uno ed all'altro circondario.

Veduto poi che il terreno sarebbe assai migliore di fianco ed alla sinistra del Poatello, egli proponeva di escavare ivi il nuovo canale di Burana fino al Ponte di S. Giorgio, presso la città di Ferrara, ove sarebbbe entrato nel Po di Volano senza turbare gli usi degli opifizi mossi colà dalle acque del Canalino suddetto; per il che la spesa si sarebbe limimitata a sole L. 679779, con un risparmio di circa L. 130,000.

Dopo d'allora vi furono bensì trattative fra i Governi interessati al fine di attivare la botte di Burana onde immettere questa nel Po di Volano, indipendentemente dall'immissione del Reno in Po; ma per dispareri insorti soora alcuni punti di questione, nulla erasi concluso.

§ 70. Progetto Ferlial per migliorare în navigazione dei Po di Volano, e tratatalive per associario all'attivazione della hotte sotto il Panaro. — Una favorevole combinazione si fu quella che, nel 1859, il professore Ferlini presento all'Amministratione della provincia di Ferrara un progetto, stampato nel 1840, per migliorare la navigazione del Po di Volano, ed unirio estandio al Po di Lombardia, al fine di provedere al damo che deriva alla provincia suddetta dal progressivo interrimento del Po di Goro, la cui navigazione va peggiorando di giorno in giorno. Siccome per tale miglioramento della navigazione del Volano era mestieri alimentarla con acque del Panaro o del Po, ed eseguire generose escavazioni del suo alvoe e di quello del Poatello, i ripigliarono allora le trattative per immetteri anche le acque di Burana, in quanto che quei lavori fino ad un certo punto potevano servire e per l'uno e per l'altro fine.

Col progetto Ferlini si verrebbe a sistemare la foce del Po di Volano, he si manterrebbe espurgata, poneadola in comunicazione con una porzione di valle, o laguna ridotta ad ampio bacino accessibile alle maree. Si conserverebbero gli attuali quattro sostegni del Po di Volano, e si escarerebbe il fondo di questo sotto linee orizontali, in guissi di potersi avere ovunque una profondità non minore di 2", ritenuta necessaria per le barche di mare che praticano il Po.

Non essendo sufficiente per alimentare il Po di Volano l'acqua del Canalino di Cento, che in prossimità di Ferrara anima, come si disse, parecchi opifigi, si deriverebbe, mediante apposita chiavica nell'argine destro del Panaro, l'acqua occorrente da questo fiume ad un chilometro all'incirca dalla sua foce in Po presso la Stellata. Con apposito canale si dirigerebbe l'acqua così derivata nel Canalino di Cento, ove si costrui-cebbe un primo sostegno di navigazione, aggiungendone un secondo ove esistono gli opifigi summentovati presso Ferrara, al fine di discendere nel Po di Volano. Questo comunicherebbe liberamente col tronoc del Po di Primaro, detto Po di Marrara, chiuso ora al suo estremo inferiore dal-Targine sinistivo del Reno nel luogo del Traghetta, e per passare nel Po di Lombardia si escaverebbe un nuovo canale da Ferrara a Ponte Lagostro. Ivi in corrispondenza all'arrium maestro del Po si costruirebbe un

grandioso sostegno a quattro bacini, il primo de'quali servirebbe quando l'acqua del canale prevale col suo livello a quella del fiume in magra, e gli altri per discendere da questo maggiormente elevato nel canale, adoprandone uno solo, due, ed anche tre, a seconda della maggiore altezza del fiume stesso che verrebbe ripartita in salti successivi. In questo progetto si comprendono altre combinazioni, sia per alimentare il Po di Volano colle acque del Po prese al luogo dell'indicato sostegno di Ponte Lagoscuro, sia per limitare l'estensione della navigazione al solo Po di Volano, ne' quali supposti vengono a risultare varie cifre di dispendio che pongonsi a confronto cogli utili derivanti dalle singole proposte.

Rinnovate le trattative fra i Governi interessati per l'attivazione della botte di Burana, si prese ad esaminare come ciò potesse conciliarsi col progetto summentovato, ed attualmente si stanno compiendo i rilievi al fine di stabilire quale abbia ad essere il piano dei lavori da eseguirsi, e le condizioni sotto cui debbano avere effetto.

Dall'esame delle circostanze locali sembra risultare preferibile il progetto Bolognini, di un cavo solitario per lo scolo Burana fino a Ferrara, tanto rispetto all'economia della spesa, quanto per rimovere le avvertite complicazioni d'interessi, le quali potrebbero sottoporre lo scolo di Burana a soverchi vincoli, in guisa di non ottenere un effetto proporzionato ai considerevoli dispendi a tal fine richiesti.

§ 71. Considerazioni sullo stesso argomento. — Dalla Relazione Bolognini del 31 marzo 1814 risulta che dei terreni scolanti in Burana 80 mila biolche bolognesi (Pert. met. 166400) vengono coperte dalle acque dall'autunno alla primavera, e 49 mila biolche simili (Pert. metr. 101920) rimangono sommerse costantemente, non producendo che poche canne palustri. Trattasi perciò di redimere coll'attivazione della botte, una superficie di oltre 268 mila pert. metriche, delle quali presso che quattro decimi trovansi ridotti alla condizione di palude. Facile si è quindi l'inferire l'immenso vantaggio che ne deriverebbe per la produzione del suolo, oltre a quello della pubblica salute.

Una delle difficoltà che si oppongono alla libera introduzione di quelle acque, si è il danno che ne deriverebbe qualora rialzassero oltre un certo livello le acque del Po di Volano, e di quello di Marrara, ossia di Primaro, presso Ferrara; imperciocchè sarebbe allora difficoltato lo scarico allo scolo Tassone, ed a quelli della Valle S. Martina, superiore al Po di Marrara. In vista di che vennero apposti alcuni segni tanto al ponte di S. Giorgio presso Ferrara, quanto al primo sostegno di Cona sul Po di Volano, denominati Stabili Muzzarelli, i quali determinano il livello cui

possono giungere le acque, dovendosi regolare l'aprimento degli scaricatori, e delle porte di quei sostegni in guisa di non oltrepassarlo in occasione di piene. In vista di un tale vincolo, parrebbe doversi disporre le cose in modo di procurare il massimo deflusso delle acque sotto la minima altezza, imperocchè i temuti danni di esse dipendono in questo caso dalla loro elevazione e non già dalla loro quantità, la quale, ove sia maggiore, gioverà invece per lo scopo della navigazione tanto negli stati ordinari quanto in quello di piena, facilitandosi così l'escavazione della foce di Volano in mare. Ora è a considerarsi che tutta la superficie del terreno scolante in Burana, compresavi la porzione del Sermidese, ed i consorzi di Carbonara e Pilastri, che furono aggregati al circondario contribuente in occasione della costruzione della botte, rileva prossimamente 212 mila biolche modenesi, ossieno 600 chilometri quadrati. Se avesse a cadere su di essa una pioggia quale si ebbe in Milano dal 24 al 26 ottobre 1844, che fu di oltre 16 centimetri d'altezza in tre giorni soltanto. ne risulterebbero prossimamente 96 milioni di metri cubici d'acqua. E supposto che un solo terzo di questa avesse a scaricarsi per la botte. disperdendosi la parte residua in evaporazione ed infiltrazioni nel terreno. si dovrebbe per essa dar passaggio ancora a 32 milioni di metri cubici d'acqua (1). Vediamo come ciò potrebbesi ottenere.

Qualora il fondo del nuovo cavo inferiormente alla botte avesse a stabilirsi al livello determinato nel 1813, che sarebbe di 5",70 sull'orizzontale Conti, e le acque avessero a scorrere in esso nell'altezza di 2<sup>m</sup>, il loro pelo al principio sarebbe a 7",70 sulla detta orizzontale (2). Giusta il progetto Ferlini, le acque del Po di Volano, perchè non sorpassino lo Stabile Muzzarelli, si dovrebbero conservare presso Ferrara ad 11",72 sopra la sua orizzontale, che è di 5",873 inferiore a quella Conti: quindi a tenersi 5".85 su quest'ultima, di modo che la caduta totale del pelo d'acqua, come pure quella del fondo, verrebbe ad essere nel nuovo cavo di 4".85. E siccome la lunghezza di esso sarebbe di circa 18500". ne consegue che la pendenza verrebbe a riuscire di  $\frac{0,10}{4000}$ . Ove al suo

<sup>(1)</sup> il chiurissimo ingegnere in capo Bertelli, di | l'eveperazione, si ritione pereià l'indiente rapporte cal si obbe, non ha guari, a deplorere la perdita, massimo. to on interessante Memoria, tuttora joedito, lette (2) Nel 1813 orasi stabilito di elevare ivi le noji 18 Novembre 1841 all'Accademia delle scienze que a 7m,98 solin detta crizzontale; ma siccome di Bologna Sulla relazione fra la quantità delle all'nocire dalle botte esse hiono perduta gran parte piogge e le conseguenti piene degli alrei, dichiare della velocità nequisita cel tronco superiore, è supavere desunto da una serie di esperienza che la posibile che abbisosi ad elevare ad un'altezza magquantità fluore in questi si comprende fra 1/4 giore, quele sarebbe quella soindicata ell'inciren, della pioggia cadate. Me siccome qui non trattasi per ridursi dipol si 7m,70 in conseguenza dell'ecdi quantità media di pioggie ennuaio, ma di piogge colerezione, fion a che fi moto sia direnoto equacadcoti je entucco, quendo è micime l'azione del-

fondo si assegnasse la larghezza di 6<sup>n</sup> soltanto con scarpe a doppia base: giusta la formola del moto equabile, sotto tali condizioni vi passerebbero per ogni secondo m. c. 11,50; e m. c. 14,16, qualora la larghezza stessa si portasse ad otto metri. Se quindi venisse regolato l'afflusso di quelle acque in guisa di renderlo uniforme, per darvi esito occorrerebbero 32 giorni nel primo supposto, e 27 nel secondo. Ma qui è da osservarsi che in tale misura si scaricherebbero le cosl dette acque grosse, e che quelle sottili, le quali ricoprono i fondi più depressi, impedite da principio dalle prime, non potrebbero concorrere alla botte che assai più tardi; di modo che si richiederebbe un tempo ancor maggiore avanti che le campagne se ne fossero liberate. Si potrà per avventura oppormi che la quantità di pioggia da me supposta è straordinaria, nel che convengo rispetto al tempo in cui è caduta, di soli tre giorni. Ma qualora, come nel caso concreto, si trattasse di 20 o 30 giorni, quella quantità si dovrebbe considerare non eccedente l'ordinaria misura delle piogge autunnali (3). Da ciò ricavasi che non converrebbe attenersi pel nuovo cavo ad una larghezza minore di 8 metri sul fondo; supposto che questo possa avere la cadente

summentovata di 0,00 . Ma perchè le acque si scarichino colla legge preaccennata sarebbe mestieri rhe non incontrassero intoppo al loro ingresso nel Po di Volano, per cui dovessero rialzarsi di livello; lo che non si permetterebbe e porterebbe di conseguenza un parziale chiudimento della botte, fino a ridurie al livello normale. Se questo è di 5°,85, sull'orizzottale Conti, la quale, come si è detta, è di 0°,51 sotto la bassa, e di 1°,23 sotto l'alta marca ordinaria, ritenendo l'altezza media del mare fra quegli estremi di 0°,87 sopra la stessa orizontale, l'intera caduta dal Ponte di S. Giorgio al mare verrebbe ad essere di 5°,0, e sicceme la lumphezza del Po di Volano è di 68775°, ne risulterebe così una pendenza media di 0,003 che può considerarsi sufficiente

Topoc una persona manda 17000° un pro-consular simulation per uno scolo di tal natura. Col Progetto Ferlini, che ha per unico scopo la navigazione del Po di Volano e che dovrebbesi perciò modificare nel casco che si introducano le acque di Burana, nel primo tronco dal ponte di S. Giorgio al sostegno di Cona, lungo 7572", al fine di non impegnazio in soverchie escanazioni, si ritene i I fondo all'alterza di 3"85 sull'orizi-

<sup>(</sup>i). If their Policeopa is was Note alls was perfected in a mass 66 mileted on a, equivaference Softa-princence of Cory (publishers) amiliated 3, 4 all princes, on a, 15, 16 pt 7; quest-Gare, ACHPA, Archa, assa 31,1615, pt 500/propes (iii) the supervisible delPS per 2, quest in steril, each in perject of an extra of cert. 11 per 3 question of the prince of an extra of cert. 11 per 3 question of the prince of an extra of cert. 11 per 3 question of the prince of the certain of the prince of the certain of the prince of the prin

zontale Conti. Ma poiché il battente delle portine di quel sostegno è più depresso di 1º30, ne consegue che si può accrescere l'escavazione allo scopo di assegnare una cadente al fondo, la cui larghezza è costantemente determinata in 13º, de evitare così i rigonfiamenti delle parti superiori, che sarebbero conseguenza dell'accresciuto corpo d'acqua. Nel caso per altro di questa maggiore escavazione non occorrerebbe assegnare rindicata larghezza di 12º al fondo, bastando che essa si abbia ai 2º sotto il peto d'acqua normale. Pel tronco successivo, dal sostegno di Cona quello di Valpagiaro, lungo 1943% you il fondo pure orizontale si terrebbe a 2º.47 sulforizontale Conti, basterebbe forse un tenue aymento d'escavazione per farò collimare colla soglia delle portine, la quale andrebbe ribassata di 0º,32 al fine che non sovrastasse alla linea della ca-

dente generale, o media, di -0,073, partendo dal ponte di S. Giorgio.

I tronchi consecutivi, de quali si ha a temere molto meno il rigurgito, si disporrebbero giusta il proggetto, il primo ad 1º,09 sulla detta orizzontale. Conti, il secondo a 0º,33, ed il terzo 1º,67 sotto la stessa orizzontale. Pare quindi non occorrere in maggiore escavazione di quella proposta, per ciò che interessa lo scolo, non essendovi più, a quanto sembra, il vincolo del livello normale, e potendo quindi il pled d'acqua rigonfiarsi superiormente senza alcun pregiudizio per disporsi sotto la cadente necessaria allo seazio delle acque

L'esperienza poi più di tutto dimostrerebbe all'atto pratico il preciso il reciso il rela esi disporrebbero le acque stesse, e le tocalità ove fosse per occorrere una maggiore escavazione od un esito maggiormente libero che non fosse quello offerto dalla sezione dei sostegni e degli anessi scarciatori nell' attuale lorro condizione. Questi, occorrendo, si potrebbero ampliare, ribassandone principalmente la soglia, la quale è ovume assai più elevata che non è quella delle portine di esis sostemi (A).

Nella condizione in che si è finora trovato il Circondario degli scoil di Burana, fromo sompre ragionevoli le opposizioni che si fecere contro l'introduzione di acque vive di derivazione, specialmente quando erano destinate al movimento dei molni, dappoiche sese venivano ad infestare i terricoj inferiori anche nella stagione autunnale e jemale, quando massima è la dificolta di liberara dalle acque interne. Ma quando massima è la dificolta di liberara dalle acque interne. Ma quando massimo el di acque puramente irrigue nella stagione estiva al fine di migliorare la condizione di acque puramente irrigue nella stagione estiva al fine di migliorare la condizione di quei terreni. In tal caso, per altro, sarebbero a stabilira i e massime per limitarne l'uso al tempo nel quale non potessero tornare

<sup>(</sup>i) Veggasi în fine la Nota II sulle fatte proposte e sopra i progetli e le trattative posteriori concernenti la surtemazione del colatore Burana.

di danno ai terreni più depressi di livello. In questo modo si accrescerebbe a sollievo degli interessati il contributo alle considerevoli spese da incontrarsi per l'attivazione della botte, e risentirebbe eziandio maggiore vantaggio il basso Ferrarese, sia pel sussidio che ne deriverebbe alla navigazione del Volano, sia perchè in questo s'introdurrebbe un'acqua fertilizzante che potrebbe porsi a profitto onde estendere colà pure il benefizio delle irrigazioni.

§ 72. Conclusione della presente Memoria. - Riassumendo le cose finora esposte, abbiamo innanzi tutto indagato con qual legge siasi verisimilmente formata la pianura fra l'Enza ed il Panaro dai depositi portati dal Po e dai torrenti dell'Apennino; come ne risultasse interposta ad essi una cavità che lungo tempo rimase in condizione di stagno, e come in questa abbiano spagliato con mutabile corso quei torrenti fino ad epoche storiche non molto remote. Pel tenue declivio, il terreno inferiore alla strada Emilia era necessariamente disseminato di paludi, non emergendo dalle acque se non le parti più elevate, sulle quali si addensarono gli abitati. Contemporaneamente al bonificamento di quelle depressioni, il Panaro e la Secchia si sono arginati con principi del tutto diversi, tenendo raccolto il primo, che venne ad occupare pel tronco inferiore a Bomporto l'antico Naviglio di Modena, mentre la seconda si lasciò scorrere tortuosa fra gli argini in uno spazio maggiormente esteso, ove formò alte golene. Questa circostanza avrebbe in parte influito a rendere più incassato nel terreno il Panaro in confronto della Secchia, la quale pel suo corso inferiore trovasi col fondo di poco più bassa delle circostanti campagne; locchè avviene anche per gli altri fiumi minori inalveati nelle più recenti bonificazioni, colle più funeste conseguenze nel caso di rotte. Le piene di que'fiumi vanno progressivamente aumentando in elevazione, e non potendosi ciò attribuire che in poca parte all'alzamento del fondo del loro alveo ed in parte eziandio al più perfetto e prolungato arginamento, abbiamo supposto associarvisi siccome causa concomitante il diboscamento de' monti ed il conseguente loro degradamento, oltre a qualche influenza che possano avervi avuto alcune alterazioni dell'ampio letto sul quale scorrono, allorchè sono giunti al piano. Tolto per tal modo il ritegno che la superficie boscata presentava al degradamento delle pendici di essi monti, le acque raccolte ne' rivi e burroni che vi si sono escavati affluiscono con maggiore rapidità nelle piene, scemandosi in pari tempo il loro deflusso nelle magre, pel minore alimento che ne ricevono le sorgenti.

L'impedire ulteriori diboscamenti non basterebbe per arrestare il male; essendo eziandio necessario di rivestire le parti denudate dei monti, e di

porre, in quanto lo si possa, un limite ai loro dirupamenti. Per una favorevole combinazione, Irovandosi quasi l'intere corso di que'fiumi sotto lo stesso dominio, tanto più opportuno riuscirebbe il riparo, in quanto che torna ad utile immediato della sottoposta pianura che intendesi difendere.

La stabilità delle botte lungo le arginature della Secchia e del Panaro è di un vantaggio sommo per la facilità di ripararle colla minima spesa, in confronto di quanto avviene per flumi di corso maggiormente mutabile. I metodi a tali fine segulti sono il risultamento di una lunga esperiezza e di uno atudio delle circostanze locali, e quindi non sarebbero suscettibili che di poche modificazioni. Tale sarebbe qualche maggiore precuzione al fine di scemare la dipenedezza degli argini dalle opere subscquee che il proteggono, come pure un aumento di grossezza nelle così dette coronelle della Secchia, o qualche allontamento di esse dalle profonde campagne che vi sono a tergo; con che si rimoverebbe maggiormente il periodo delle rotte.

Ĝii argini con scarpe a larga base, utilmente applicati in Olanda contro l'azione delle acque del mare, dei laghi e de'flumi a grande marea, non si riscontrerebbero egualmente vantaggiosi lungo i flumi, non reputandosi atti ad arrestare le corrosioni del loro piede, e richiedendo un dispendio consideravale.

Î raddrizamenti del corso tortuoso della Secchia porterebbero uno sconcerto nel suo reggime. Altesa la scemata capacità dei tronchi superiori, e la più rapida discesa delle acque, si eleverebbero maggiormente le piene negli inferiori, sia per queste cause, sia per qii altamenti di fondo i quali porterebbero inoltre non lieve impedimento agli scoli di estesi territori resi di già difficili per cause anteriori. L'escavazione poi del testi territori resi di già difficili per cause anteriori. L'escavazione poi del tente i tronchi superiori darebbe luogo a dirupamenti degli ragini attuati, e richiederebbe nuove e più dispendiose difese. Verrebbesi in somma ad alterare così un ordine di cose già stabilito da secoli concerneta l'odierna condizione del fiume, quali sono principalmente il livello delle chiaviche, degli argini, delle opere di difesa, e la positione di queste. Tutt'al più con lavori di non molto impegno si potrebbero raddoicire le svolte maggiormente viziose di quel fiume serpegiante, le cui botte con tutto ciò non sono più estese di quelle del Panaro, abbenchè l'andamento di questo sia in generale rettilineo.

Quantumque le fronti di Brescello e di Gualtieri si trovino oggidi inrestite dalla corrente del Po, le cose non sarebbero ridotte a tal punto da dovere intrapenderei ripari; e qualora per l'insistenza di quelle botte fosse mestieri ricorrere ad un tale partito, pare debbansi preferire le opere aderenti alle ripo in confronto dello sopregeni nel flume. La città del Finale è esposta al grave pericolo di rimanere distrutta dalle piene del Panaro, le quali vanno progressivamente levandosi per tutta la linea fluviale, ed in una misura maggiore ancora in quella localibi. La riunione del fiume nel ramo Caramento, colla soppressione di quello della Lunga, sembra l'unico rimedio a tanto male, e per renderne più facile l'esceuzione gioverebbe compiere il prolungamento del Naviglio di Modena, di già iniziato. Dovendosi in tal caso provvedere alla sistemazione degli socii biolognesi e nonantolani, il cui fondamento sta principalmente nel divertire le acque torrentirie superiori nel Panaro, sembra che ciò possa acconsentirii senza che ne derivi alcun danno al sistema del flume.

Abbandonata l'idea di ricorrere a progetti giganteschi e di esecuzione presscobe impossibile per aumentare la copia delle acque irrigue nella stagione estiva, preferibile partito sembra quello di migliorame la derivazione dai fumi in guista di semarere il disperdimento, e di imitare quanto viene praticato nella Lombardia, sia per usarne nel modo più economico, sia per aumentarne la copia colla formazione del fontanili, quali parrebbero eseguibili con ottimo successo in molte località della pianura richissime di sorgenti. Per tal modo avvantaggierebb l'irrigiano e la navigazione, come pure la macinatura de'grani, per la quale gioverebbe assassismio perfetionare eziandio i mecanismi finora adoperati finora adoperati finora adoperati finora adoperati

Il nuoro Naviglio da Bomporto al Finale, oltre ad arrecare i vantaggi sumentovati, vertà a migliorare non di poco la navigazione da Modena al Po, particolarmente ore se ne porti lo sbocco in Panaro in un punto abbastanta baso per approfittare nella massima miuva dei risuggiti del Po stesso nelle piene estive. Si verrebbe in pari tempo ad utilizzare una considerevole forta motirice per la macinatura dei grani, e si renderebbe più facile la comminezione o le finale e con Ferrara mediante una comoda strada, dopo che la preesistente sulle golene del Panaro è stata in gran parte corrosa. Un breve tratto d'argine traversagno e poche altre opere basterebbero in tal caso a proteggere il Finale contro le inondazioni dipendenti da rottura dell'argine sinistro del fume.

La condizione del vasto territorio compreso fra la Secchia, il Po d di Panaro, dopo che questo si è rivolto con direzione retrograda nel Po di Veneria, rimanendo abbandonato quello di Ferrara, va di giorno in giorno peggiorando per mancanza di scolo. Trattatsi ora di attivare la grandiosa botte di Burana, colla quale quelle acque dirette nel Po di Volano si restituirebbero all' antica strada che seguivano un tempo onde portarsi al mare. E così vedrebbesi effettuato un provvedimento che pel corso di due secoli e mezzo fu argomento di discussioni, le quali finora non portarono alcun frutto. Ferrara, che tanto operò per conservare navigabile quella linea del Po, accogliendovi perfino le acque del torbido Panaro, aggidi che ne

prova più che mai il bisogno, vi ricera, ad eque condizioni quelle innocue di Burana, che non le sono straniere. Esse possono tornarle di non lieve vantaggio, concorrendo a dare nuora vita al suo commercio e ad accrecere la fertilità delle sue campagoe, mentre ora portano la desolatione su quelle de suoi vicini e sopra una parte del suo stesso territorio. Le ingenti spese richieste da quel progetto verrebbero con ogni probilità rimborata en el corso di non molti anni, dalle maggiori rendite di un suolo ridonato alla primitiva sua feracità, cosicché, considerata la questione anche dal solo lato economico, sensa porre a calcolo l'immenso benefino che ne deriverebbe alla pubblica salute, si potrà formarsi un'idea del danno accagionato dal ritardarne l'esegoimento (1).

Se prendiamo ad esaminare di volo la condizione idramlica dei varierriori che costituiscono la grande pianura della vallo del Po, noi vediamo innanzi tutto nel Piemonte conflutire alla sinistra di quello fiuni rapidi e poderosi. La notevole declività del terreno rende passeggiere e di non molto danno le inondazioni, mentre le loro acque estive vi portano la fertilità. Questo benefizio lo ha in maggior misura la Lombardia, ove i laghi moderano i corso del fiuni e li ridussero ad incassarsi in profonde valli, d'onde l'industre agricoltore, siccome abbiano notato, seppe trarne le acque con opere veramente grandiose e potrate sull'alta pianura, convertendo cost le antiche brughiere in ubertose campagne. Il fondo solo di quelle valli, formato dalle recenti alluvini de fiuni, è mestieri proteggere con argini, che non sempre resistono alla crescente elevazione delle piene. Anche con ciò il primo trono della granda arginatura sinistra del Po da Cremona all'Oglio, da oltre un secolo e mezzo non chbe più alcuna rotta.

Al disotto del Mincio, l'Adige dovette prolungare il suo corso solitario sui depositi, a quanto pare, del Po, rialzando colle sue torbide il proprio letto alfine di procurarsi il decivio che non hanno le depresse campagne sulle quali venne inalveato. Il benefizio che queste ricevono dalle sue acque è ben lungi dal compensare gli immensi sagrifità richiesti per sostenere una lotta continua contro le irruzioni di che sono minacciate.

Venendo alla parte subapennina della valle, essa, come vedemmo, riducesi a limitata estensione al disopra di Piacerra, ove il Po si approssima maggiormente ai colli. Allontanandosene di poi mano mano fino alla sua foce in mare, va progressivamente allargandosi la superficie del terreno che anche in epoche storiche non remote era occupato da paludi e da vasti stagni, i quali colunti dapprima dai fiumi, vennero di poi

<sup>(</sup>f) Veggasi la Nota I sul modo col quale poireb- Cavamento, e dell'attivaziona della bolte di Burana hero meglia cescerdarsi i tre pregetti del acero sotto Il Panaro. Kartiglie di Modena, della rizzione dal Panaro in

prosciugati dall'arte. Gli sforzi di questa devono quindi per necessità rivolgersi contro i torrenti su cui essa ha conquistate quelle campagne, i
quali colle loro piene sempre crescenti in altezza minacciano d'invaderle
di nuovo. Il male, che è minimo nello Stato parmense e piacentino, diviene maggiore nel Reggiano e nel Modenese, e giunge al massimo grado
nel Bolognese e nella Romagna, ove talvolta è stato mestieri restituire al
dominio delle acque quel terreno dal quale furono distolte avanti che si
fosse sufficientemente rialzato colle loro deposizioni.

La pianura modenese è assai lontana da tale estremit.à I sagrifizi richiesti per togliersi dal pericolo di disastri, e per ridonare ad una estesa superficie di quel territorio la perduta fertilità, sono gravi. Ma se si pongano a confronto col valore dei praticati bonificamenti che è mestieri conservare, e di quelli che si otterranno coll'eseguimento delle proposte preaccennate, non potrebbesi esitare a sottoporvisi. Imperciocchè, garantite le proprietà contro le invasioni delle acque, verrà sempre più incoraggiata l'industria agricola, il cui progresso preparerà i maggiori mezzi che si richiedessero per difendersi contro gli effetti di quelle cause naturali che l'arte può bensì combattere ma non rimuovere del tutto. E perchè i rimedi abbiano ad essere appropriati tanto alla natura, quanto all'entità del male, gioverebbe tener dietro con continui studi ed osservazioni alle alterazioni cui va soggetto il corso di que' fiumi; in ciò particolarmente che concerne la posizione del fondo, la forma delle sezioni, l'elevazione ed il pendio delle acque nelle piene (2). Mentre da tali studi verrà a trarre non lieve vantaggio lo Stato pei lumi che spargeranno sopra punti tuttora incerti che risguardano il sistema delle difese, ne ricaverà pure immenso profitto la scienza, essendo ormai generalmente ammesso che la fisica de' fiumi è tuttavia bambina, e che i suoi progressi possono soltanto attendersi da giudiziose osservazioni de' fenomeni che accompagnano il corso delle loro acque.

<sup>(2)</sup> Vedasi in fine la Nota L.

# NOTE FINALI

## NOTA A.

Sui cangiamenti cui soggiacque l'andamento dei fiumi e canali della suddescritta pianura subapennina.

1. Del Po, del Bondeno, della Zara e del Largione o Lirone. - Al disotto dell'Enza, il Po erasi formato il suo letto in mezzo ad ampio stagno o palude, ricevendo alla sua sinistra, presso S. Benedetto, l'Oglio, il quale vi si era egualmente inalveato colle proprie deposizioni. A destra del Po, quello stagno chiamavasi Bondeno, ed alla sinistra dell'Oglio, Largione, Larione o Lirone, che doveva internarsi nelle così dette Valli di Buscoldo, ed estendersi fino al Mincio. Il corso del Po ravvolgevasi ivi in tortuosi giri, de' quali vedesi anche oggidì la traccia ove esistono Luzzara, Suzzara, Gonzaga e Pigognaga; lo che avveniva anche per l'ultimo tronco dell'Oglio.

I torrenti dell'Apennino portavano nel Bondeno depositi assai più copiosi che non erano quelli dei fiumi lacuali Oglio e Mincio nel Largione, il perchè i primi col variabile loro corso avranno talvolta prolungato il proprio letto fino a sboccare in Po, ove si saranno introdotte le loro torbide. Questo, per tali cause trovando una via più breve e libera nel Largione, vi si è diretto per salto ed inalveato col tagliare il corso dell'Oglio presso Scorzarolo, scorrendo così per molto tempo diviso in tre rami, e cioè nel primitivo suo letto, in quello dell'Oglio che prese il nome di Zara, e nel nuovo che si chiamò Largione (1).

siccome appare da un atto di donazione al vescovo vidate, come non, incemenzando a la fine de luzdi Mantova del 1093, ove è detto: Campitellum et Scorciarolum (MURAT. Ant. ital. Vol. V, coi. 6453). Il nome di Zara o Jara deriva da glarea, ghiaja, nome che davasi alle alluvioni del Po nelle vicinanze di Guastalla, ove si saranno spinte le ghiaje dei torrente Crostolo avanti che venissero estratte in copia ed utilizzate per gli usi stradali. Difatti, in un documento del 1522, concernente un concordato topografiche in iscaia più grande del Lombardofra le contesse Torelli e la Comunità di Guastalia, è detio; == liem che le Ghiare che son di fora degli

(1) Il nome di Scorzarolo significa accorciatojo, l'arzini verso il Po così lavorative e arborale et zara, etc. = Item chel Ghiarone qual è ultra il Ramo del Po, etc. = (AFFò. Stor. di Guastalla. T. il. appendice, pag. 356).

I nomi di Luzzara e Suzzara sembra che abbiano l'eguale derivazione.

A schiarimento di questa e delle note successive vedansi l'unita carta idrografica tav. 2, e quelle Veneto, dell' lialia Centrale e del Ducato di Modena.

Quest'ultimo divenne mano mano prevalente di portata, e di poi canale unico, rimanendo abbandonati gli altri due, che si ridussero infine alla condizione di semplici colatori, conservando, il primo, il nome di Po Vecchio.

L'odierno corso del Po da Scorzarolo a S. Benedetto corrisponderebbe così al nuovo ramo Largione, o Lirone, che, riunitosi ivi al primitivo corso del Po, avrebbe proseguito fino al luogo detto Burana, ove veniva a scaricarsi nel suo estremo a valle la grande palude Bondeno a destra, nome che si è dato alla borgata colà erettasi, chiamata nelle antiche carte Bondeno di Burana, e di poi Bondeno Ferrarese. Che il fiume Zara fosse realmente una prolungazione dell' Oglio, lo dimostra la sua direzione continuativa a quella del primo, e la qualità delle sue curve che si rassomigliano assai più, per la limitata loro ampiezza, a quelle dell'Oglio, che non sia a quelle del Po.

In un diploma di Carlo Magno dell'anno 781 (2), parlandosi del confine del Vescovato di Reggio verso il Parmense, il quale seguiva il corso dell'Enza, dicesi che questa sboccava in fluvium padum et Zarano. Dunque in quel tempo era di già avvenuto il salto summentovato, e le acque del Po scorrevano eziandio nel ramo detto Zara, che chiamavasi fiume Zarano.

Tanto Luzzara, che trovasi a destra sul Po Vecchio, di cui parleremo in appresso, quanto Gabbiana, si indicano in quel diploma siccome posti fra il Po ed il Bondeno, senza far cenno della Secchia che oggidi li separa, dipendendo ciò da un cangiamento operatosi parecchi secoli dono. siccome vedremo più avanti (3).

Suzzara, posta sul Po Vecchio a sinistra, trovavasi in un'isola d'egual nome fra il Po e la Zara, siccome risulta da un diploma di Carlo Crasso. che ne fa dono alla chiesa di Reggio l'anno 883 (4).

In un privilegio di Berengario I, Re d'Italia, dell'anno 894 si danno i confini del Contado di Mantova come segue: cujus fines decernunt ambæ ripæ Mincii de Vallegio usque in Largionem fluvium, et per Largionem sursum usque Jaram et Oleum, et deorsum usque Padum, et per Largionem. et per Padum sursum usque Crustellum, et dcorsum usque Buranam (5), Da questo documento, dopo ciò che abbiamo premesso sul corso di quei fiumi, rilevasi che si dava ancora il nome di Largione al tronco di Po

<sup>(2)</sup> MURATORI, Ant. itel, Vol. III, col 85. (3) Oumdom oratoria juris sancta Regionsis Eclodenum in honorem asneti Georgii, et aliud in Gabiona similiter inter Padam et Bondenam, 1vt.

ziensi positam inter Padum et Zuram cum curte isola, o grappo d'isole. el capellas . . . fundis quoque el lacir, seu palu- (5) ivi. Tom. III, col. 5.

dibns et insulis abicumque esse videntur in alveis vel curriculis Padi, siculi ez antiquo ad ipra loca sie unum quidam in Luciara inter Padum et Bon- pertinere videntur, quique ab hominibus ipeius pagi nominantur Pulicini (Iv. Tom. III, col. 269), Da ciò ricavasi she il nome di Polesine, il quals si da (4) Insulam Sugrariam in comitate codem Bri- a tanti luoghi lungo il Po, significava la origine

ove aveva foce il Mincio, superiormente fino allo sbocco dell' Oglio ed alla prossima diramazione della Zara, ed inferiormente fino alla sua riunione col ramo vecchio del Po presso S. Benedetto; come pure che chiamavasi Po la sua continuazione, a monte fino al Crostolo, ed a valle fino a Burana.

San Benedetto veniva indicato esistere sopra un' isola detta Muricula fra il Po ed il Largione. Questo risulta da una serie di diplomi dall'anno 960 in poi, vedendosi i suoi confini specificati con maggiore precisione in alcuni di quelli della Contessa Matilde, che fece tante donazioni al Monastero ivi edificato. In uno di questi del 1106 è detto: Insula sancti Benedicti a mane et meridie habet fines fluvium Padis, a sera curtem de Ronco Rolandi, et curtem Saviole, a septentrione fluvium Larionem (6).

Perchè quel terreno coll'accennata terminazione avesse il carattere di isola convien supporre che fino d'allora il corso della Zara fosse stato troncato per corrosione da quello del Po Larione a Villa Saviola, come scorgesi anche oggidì, e che a comodo della navigazione, nel luogo di Ricorlando (Ronco Rolando) si fosse posta in comunicazione la Zara col Po Vecchio mediante un taglio della lunghezza di 1300<sup>m</sup>; il quale si è di poi ostrutto, cui oggidì corrisponderebbe una strada ed un confine territoriale. Per tal modo un ramo trasversale della lunghezza di sole tre miglia comuni (4500<sup>m</sup>) avrebbe ivi posto in comunicazione i tre rami principali summentovati. Il prevalente di questi era allora il Po Largione o Larione (Padus Lario), vedendosi dato il nome di Po Vecchio al ramo destro nel testamento della Contessa Matilde del 1115, e nulla dicendosi della Zara, che intersecava nel senso della sua lunghezza l'isola di S. Benedetto (7).

In un' altra donazione della Contessa Matilde del 1109 è detto: Monasterio Sancti Benedicti, quod est situm juxta fluvium Padi, nominative de insula ubi jam dictum Monasterium est ædificatum, in qua insula extat Castrum et Burgum Gubernuli (8).

Fino dal 1198, giusta il Bertazzolo (9), il borgo di Governolo esisteva, probabilmente col suo castello, a sinistra del Po e del Mincio, in prossimità della foce di questo, la quale in quell'anno venne attraversata coll'antica chiusa fattavi allora costruire dall'architetto Pitentino, contemporaneamente alle dighe nei laghi di Mantova. Arduo sarebbe il conciliare l'una e l'altra indicazione per cambiamenti avvenuti nel corso del Po

<sup>(6)</sup> BACCHINI. Istoria del Monastero di S. Bene- sterio Sancti Benedicti inter PADUM VETEREM el delto = Documenti, p. 63.

<sup>(7)</sup> Omnia bona mobilia et immobilia quæ a pa-tre meo Bonifacio, et aro meo Theobaldo Mona-(9) Discorso sul sostegno di Governolo, p. 20.

Largionem sito, data, donata, etc. (Iv. Doc., p. 104).

nel breve intervallo di soli 90 anni. In ogni modo, la cosa non è impossibile, esendosi veduti cangiamenti nanloghi anche in questo secolo sul coso del Po, ove, per altro, questo è maggiormente variabile. Converrebbe por la compania del proporte che Governabo passi sull'isola di S. Benedetto si in tal caso supporte che Governabo passi sull'isola di S. Benedetto si orio soso fortificato allo scopo di difendere la foce del Mincio, e quindi Mantova; che la porzione di giell'isola di S. Benedetto si avvulsa dal Po, conservando il carattere d'isola, e che di poi siasi ai accasta alla sopoda sinistra sul prolungamento della foce del Mincio.

Quistello, che è posto sulla destra della Secchia, trovavasi allora a levante del Po, siccome raccogliesi da una donazione fatta l'anno 1007 dal Marchese Tcbaldo, avo della Contessa Matilde, e fondatore del Monastero di S. Benedetto (10).

Il Bondeno, nel quale si scaricavano i torrenti del Reggiano, e principalmente il Tresinaro, talvolta il Crostolo, ed anche la Secchia, come pure tutti gli scoli della pianura, in alcane carte vine; indicato col nome di fiume, percebb le sue acque avranno avutu no corso sensibile nelle parti ore sarà stato di sezione ristretta, e principalmente ne' tempi di piene. Esso poi diedei il nome a diverse ville e borphi retti nelle sue vicinante, quali sono il Bondeno Ferrerese o di Burena summentorato, il Bondeno del Bondeno del Romerci, che sembra quello chiamato oggidi Bondanello, ove nel 1115 morì la Contessa Matide (11). Anche alcuni coltorti del Reggiano prescro il nome di Bondeno

Riassumendo il fin qui detto, vedesi chiaramente spiegato come il Bondeno corrisponda, per la sua parte superiore, alla bassura ove in oggi scorre lo scolo Parmigiana, o Moglia.

Abbiamo pure dimostrato che il così delto Po Verchia, colatore che ve desi scorrere presso Suzzara, Gonzaga, Polesine e Pegognaga, il quale ha foce in Po sopra S. Benedetto, di un andamento tortuosissimo e con ampie curre simili a quelle del Po, corrisponde all'antico corso di questo, il quale si prolunga fra S. Benedetto e Quistello, ore in tempi posteriori si è inalveato per l'ultimo suo tronco la Scochia, del che parderemo in seguito.

Ricavasi infine che l'altro colatore tortuosissimo detto Zara (12), fra il Po attuale ed il Po Vecchio, il quale a questo si unisce sopra S. Be-

<sup>(19)</sup> Alque corte una domni Collide in loco nhi ma in quella postegiore e maggiarmente progevola dicitur Castello (forse Custello, com Castro et acpello inibi edificata... runt finen de ipne corte de Mantovana.

mane Bondagiole (frem Bondandie), de meridie

[11] Undimentio torteno di Po Verebia e delle

[12] L'undimentio torteno di Po Verebia e delle

[13] L'undimentio torteno di Po Verebia e delle

[14] L'undimentio torteno di Po Verebia e delle

[15] cangiamenti, l'aporta in proverbia and Mantavezo.

[16] Il pider Lecchia inclia una sitoria di S. Be
[16] cangiamenti, l'aporta di proverbia and Mantavezo.

[17] Il pider Lecchia inclia una sitoria di S. Be
[18] cangiamenti, l'aporta del Mantavezo.

[18] L'undimentio torteno di Povezo.

[18] cangiamenti, l'aporta del Povezo.

[18] cangiamenti, l'aporta de

nedetto, corrisponde ad nn antico corso dell' Oglio stato troncato dal Po; e finalmente che quest'ultimo scorre oggidl nel cosl detto Largione o Larione, fra lo sbocco dell' Oglio a Scorzarolo e la foce di Secchia. Per tal modo si pongono d'accordo tutte le indicazioni di quegli antichi documenti, mentre l'erudito Padre Bacchini, inscio di tali cangiamenti, inchinava a supporre che la terminazione dell'isola di S. Benedetto fosse erronea per ignoranza de'notaj che avevano stesi quei documenti, e proponeva nientemeno che di invertire la posizione dei punti cardinali cui essa veniva riferita (13).

2. Secehia, Mociena, Acquaiunga, Canale e Naviglio di Medena, e Panare. - La Secchia veniva chiamata dagli antichi Gabellus, e per la prima volta le si vede dato il nome di Secula in una iscrizione, che oggidi conservasi nel Museo lapidario di Modena, ove accennasi che l'imperatore Valeriano fece ricostruire su quel fiume il ponte rimasto distrutto da un incendio, evento che corrisponderebbe all' anno 259 dell' era nostra. Anche nell' Itinerario Gerosolimitano o Burdigalese, che si attribuisce ad un antore acquitano dei tempi dell'imperatore Costantino, quindi di pochi anni posteriore all'epoca summentovata (dall'anno 311 al 330), nel viaggio da Roma a Milano è detto: Mutena M. III. Ponte Secies. M. V. Regio M. VIII (14).

Si è veduto come la Secchia inferiormente a Rubbiera (15) abbia formato co' suoi depositi nelle valli o paludi sottoposte un ampio delta, il quale talvolta si prolunga in istrisce più elevate del terreno circostante, con direzione parallela al Po. Tale si è il così detto Dosso di Gavello che da S. Possidonio e Quarantoli si dirige, per Gavello e S. Martino in Spino verso Burana; e tale pure l'altro da me rilevato, che da S. Felice, Rivara, e Massa Finalese, va ad unirsi al Panaro in prossimità del Finale

In una carta del 1221, conservata nell'archivio segreto e nel Capitolare di Modena (16), si dà il confine del Vescovado e territorio di Modena, il quale segue superiormente il corso della Secchia passando per Montegibbio, Sas. suolo, Magreta e Marzaglia; quindi continua nei seguenti luoghi: Campus Gallianus, Panzanum o Panzanellum, Carpum, Curtile, Medula, Camurana,

(13) Opera elt., pag. 10 e 162,

Mem. stor. Tom. 1. Cod. diplom., pag. 112), e la (14) È stampato in seguito a quello di Astonino strada che di là si etacen per Fontana e S. Martino Pio. Il nome di Secies sembra ricavato da quello d'Este chiamasi del cancle delle Erbe, forse perchè di Seccia che ni dà al fiume nel dialetto, nome si-curamente nateriore a quelli di Sicia, Secia, etc., derivato dalla Socchia, il quate, secondo is direcha latinamente gli si appongono nei documenti ziene di quella strada, sarebbe stato paralleto all'attante canale di Carpi.

(15) Rubierg negli antichi documenti chiamani (16) Tinanoscus --- Memorie etor. Tom. V. bes Herberia, Irberia, ad anche Erbaria (Tinaconcent. Cod. diplom., pag. 75.

S. Felix, Massa Finalis, ecc., luoghi che sembra fossero pure sulla Secchia quando in origine venne stabilito un tale confine.

Siccome fra la strada Emilia ed il Po quel territorio era tutto disseminato di paludi, le strade costrutte dai Romani dovanon seguire le maggiori elevationi del terreno formato colle deposizioni dei torrenti dell'Apennino, ond'è che la traccia di esse strade potrà spargere qualche lume intorno a tale argomento. Nell'Interario di Antonino Pio si indica il viaggio da Padova a Modena, e da Verona a Modena colle distanze in miglia come seguere.

Patavium . . . . Ateste M. P. XXV; Annejanum M. P. XX; Vicum Varianum M. P. XVIII; Vicum Serninum M. P. XX; Mutinam M. P. XXIII. A Verona; Hostiliam M. P. XXX; Colicariam M. P. XXV; Mutinam M. P. XXV.

Arduo invero sarebbe il determinare i luoghi interposti pel primo stradele fra Este e Modena e pel secondo fra Ostiglia e Modena, mas i può per altro arquire che il primo tenevasi all' oriente delle Valli Veronesi, fra l'Adige ed il Pot, depressioni del terreno le quali anche allora avramo esistito; ed il secondo all' occidente delle valli stesse. Talmo, dal suono del nome: Viens servinus, argomentò che fosse Sermide; mo oltrecchè in altri codici si legge invece Vico Ferrino e Vico Servino (17), la distanza di XXIII miglia fra questo luogo e Modena secluderebbe la possibilità che corrisponda a Sermide, che in linea retta ne è distante 32 miglia. Egli è versimile che quello stradule seguisse il Dosso di Gavello; che il Vico Sernino si trovasse prosso Quarantoli; e che il Vicus Varianus corrispondesse a Vigaranto fra il Bondeno e Ferrara.

Il secondo stradale poi da Verona a Modena per Ostiglia collimerebbe colle industioni del Labus, il quale nell'illustrare una lapide scoperta a S. Possidonio, avrebbe dimostrato che colle era stato eretto un tempio in onore di taluno dei Cestri divinitzati, il quale trovavasi circondato da viali e da boschetti di platani, cui mettevano capo strade selciate con ciottoli; dal che inferisce che quelle località potessero corrispondere all'antica città di Coltario (dal Coltario

Lasciando agli eruditi il chiarire le dubbiezre che tuttavia vi fossero sa questo punto, sembra per altro potersi dedurre che il Dosso di Gavello esistesse allora; che si protracase fino al Po; che il nome stesso di Gavello derivi forse da quello di Gabellus, il quale si dava alla Secchia; e che su di quel dosso si fosse praticata la strada conducente da Bologna a Modena, Padova, Altino ed Aquileia. Che poi in que 'tempi la Secchia seguisse anocra fale via, non potrei affermato; par un in quanto

<sup>(17)</sup> Vedi le Empedazioni dell'Rinerario di Antonino Pio.

(18) De la certitude de la science de l'antiquité.

Dissertation du D.\* Jean Labus. Milan 1823.

alla posizione della strada romana sopra il dosso summentovato, si avrebbero altre prove dai seguenti brani della Descrizione dell' Italia di fra Leandro Alberti (19).

« Poi dal Finale camminando in su ritrovansi assai luoghi paludosi e la valle di Montirone molto grande che ha alla destra un lungo ma « stretto gibbo che comincia presso la via Emilia e scendendo continua « mente trascorre quasi al Po, dimandato Dorso, che è molto produce-cerole di frumento ».

Ei prende in seguito a dimostrare che quivi piuttosto che presso Carpi, come vorrebbe il Volaterrano (20), dovevano esistere i Campi Nacri descritti nel V libro da Strabone, ove si teneva anticamente una fiera annuale, ed aggiunge:

nuate, de agguinge:

« In vero havendo io considerato molto minutamente questa pianura,

« et attendendo alle parole di Strabone, et havendo quivi veduto grandi

« et attendendo alle parole di Strabone, et havendo quivi veduto grandi

« vestigi di antiquitati et di preziosi edicio fatti talla mussica (come se

« dice) ne li quala continovamente si ritrovano medaglie di molte maniere,

parimenti thessalati, antichi vasi, pezzi d'antique sepoluture et belle

« corniole, tra i quali ne fu ritrovata una, ove era scolpito Mercurio, et

» presentata al di felice memoria Signore Giovan Francesco Pico Signore

« della Mirandola, et Conte dolla Concordia (il quale per la preziosità et

» bellezza sua legata in oro la portava ne la mano, come io più volte

« ho veduto) guidcherei esser quelli campi / Auri, secondo ho detto. Et

« eziandio era l'antidetto illustrissimo et letteratissimo Signore Giovan

« Francesco di tal operinou».

Questi fatti darebbero un gran peso all'ipotesi che la via romana seguisse il Dasso di Garello, sul quale sembra vi fossero, anche în d'allora, borgate e forse città di qualche importanza, so ne' tempi dell' Alberti se ne soprirano le reliquie da lui indicate; circostanza che condermerebbe semprepià l'induzione del Labus sulla coincidenza dell' antica Colicaria con S. Possidonio, che irovasi appunto presso l'estremità del Dosso sumentovato. Che poi i cempi Necri di Strabone, detti cempi Merri da Tito Livio (21), si trovassero piuttosio in vicinanza della Mirandola, o presso Carpi, non è più tenna da discenteri dopo che e dal Tiraboschi e dal Cavedoni si è dimostrato che dovessero trovarsi a Magreta, fra Rubbiera sulla strada Emilia, e le radici dell' Apennion.

Se la Secchia da Rubbiera si dirigeva verso Carpi e di la lungo il Dosso di Gavello, e posteriormente per l'altra via di Camurana S. Felice, e

(19) Ediz. dl Venezia del 1551, pag. 292.
(21) Intorie, lib. 51
(20) R. Volaterrant Commenter. — Gallie To-

Finale; e se il Panaro, come è a credersi, si trovava nell'attuale sua posizione all'oriente di Modena, distante circa tre miglia da essa, è naturale che questa città, deficiente come era di ogni mezzo di comunicazione col Po e coll'Adriatico, abbia cercato di procurarselo coll'arte anche negli antichi tempi, ne' quali era giunta ad un alto grado di floridezza.

Collocata sopra di un suolo depresso per oltre 20 metri sotto il livello di Rubbiera, sembra che di là siasi derivato un canale dalla Secchia fiu presso la città, con direzione da ponente a levante (Mem. § 7) e che rivolgendolo quivi verso settentrione, siasi portato a raggiungere il fiume presso S. Martino di Secchia. Quel canale artefatto sarebbesi chiamato col nome di Acqualunga e forse quello di Ramo, che si dà ad una villa prossima al detto canale fra Rubbiera e Modena, trarrebbe la sua origine da siffatta diramazione del fiume. Attesa la prevalente pendenza che questo veniva ad incontrare per la nuova via, è verisimile che, abbandonato il primitivo suo andamento per Carpi, abbia ivi interamente rivolto col tempo il suo corso, che avrebbe continuato per la linea di Medolla, Cavezzo, Camurana, S. Felice, Rivara (Riparia) Massa Finalese, e Finale, siccome lo indicano oggidi le vestigia di un canale tortuoso con curve simili a quelle della Secchia fra S. Martino e S. Felice, ed il successivo dosso diretto al Finale di sopra accennato.

Peregrino Prisciano nelle sue Memorie manoscritte dice che a quest'ultimo tronco del fiume davasi, un tempo, il nome di Nariglio o Canale vecchio di Modena (22). Vedremo ora come le indicazioni dei documenti vengano a confermare questo fatto e le precedenti induzioni.

Nel diploma sopracitato di Carlo Magno del 781, parlando dei confini della Chiesa Regiana dicesi: per paludes civitatis nove usque stratam ac deinde in Anuam tonam usoue dum venit in Burianam.

Dimodochè alla Secchia sarebbesi dato allora il nome di Acqualunga fino a Burana. Questo confine sarebbe diverso da quello disopra accennato del Vescovado di Modena, che passerebbe per Panzano e Carpi seguendo l'antico andamento di Secchia; ma non è tolto che su tale punto vi fossero contestazioni fra l'uno e l'altro vescovado, e di poi fra le due città rivali. In una donazione fatta dall'imperatore Ottone alla chiesa di S. Gemignano in Modena, l'anno 970, è detto: omne districtum ab castrum civitatis nove deinde Aqualonga et exinde in siclam toloneum quoque et curaturam, nec non et rerdhibicionem navium et quidquid pars publica inibi habere et exigere potest usque in fluvio Padi tam infra aquam quam extra (23).

<sup>(22)</sup> Tiraboschi = Stor. dell'Abbas. di Nonantola. (23) Tiraboschi = Mem. Stor. Vol. I. Cod. diplom., Indice geogr. Tom. II, pag. 521. pag. 135.

In un contratto d'enfiteusi dell'anno 876 dicesi: inter Ramo ed Fredo (Freto villa presso Ramo) nec non et sicla; ed in un contratto di permuta di terreni fatto dal Vescovo Leodoino di Modena l'anno 887: terra aratoria seo vidata in loco ubi dicitur Fredo, seo prope fluvio secla; indicazione che vedesi in altro contratto dell'anno 914 (24).

Da tali documenti rilevasi che presso la Città Nova, partendo da Rubbiera, scorreva l'Acqualunga, la quale ripigliava di poi il nome di Secchia fino al Po, ove confluiva; nome che talvolta le si dava anche ne' suoi tronchi superiori in documenti pressochè contemporanei; come pure che per tutta quella linea si esercitavano diritti di navigazione.

Argomento di dispareri fra i dotti si fu lo stabilire il corso del fiume o canale Muclena o Moclena, che vedesi indicato in tanti documenti, e del quale non si avrebbe più traccia. A me sembra che tal nome derivi da un errore di scritturazione di quello di Modena, per essersi decomposta la lettera d ne' suoi elementi c, l; e che quel fiume o canale altro non sia se non la Secchia od Aqualonga, cui, come vedemmo, davasi il nome di canale di Modena da Modena al Po; notando anche qui che il nome di Modena doveva essere anteriore a quelli di Motina, e Mutina, ne' quali si è latinamente trasformato nelle antiche scritture.

In un documento dell'anno 996 (25) è detto: terram illam, cui est finis a septentrione strata salicetana usque in fossa militaria (oggidi Minutara) et ultra fossam militariam illam terram quæ est laborata per Gatemarium, seu ceteros homines ibi laborantes usque Cenosam, sive etiam fossatum novum decurrens in supradictam militariam, ab accidente vero est rivus qui de jam praelibato novo fossato exiens decurrit usque ad fossam quæ dicitur Mutina (al. Mutinella).

Questo fossato novo, che comunicava per una parte colla fossa militaria e per altra parte colla fossa Mutina o Mutinella, sembra dovesse trovarsi presso Modena, a valle della città.

In un diploma di Berengario dell'anno 899 (26) leggesi: sylvam unam in gavo Lamese ex uno latere fluvius moclena tenente uno capite in limite Poluto, et alio capite in loco cornuo et Frazino usque in canale Modenula, et Hluduria intrante in Moclena, et a strata publica usque in Padum. Et ut in ipsis Auviis Modina, Lama, seu Hluduria, etc.

Le indicazioni di questo diploma collimano in parte con quello di Astolfo del 753 (27), ove in luogo di Cornyo è detto Carpio, e sembrano

tola. Tom. II, pag. 10. - In questo dicesi casale, e

(24) Ivi. peg. 48, 61, 96.

(25) Irl, pag. 155.

nen creale Modecule et Hiedurie ; ma siccome al-(26) MURATORI - Ant. itel. Tom. 11, col. 156. l'altima si dà di poi la qualifica di fieme, se ne (27) Tinanoscrii - Stor, dell'Abbasia di Nonan- leferisce che abbissi a leggere canale,

accennare al corso attuale della Secchia, di fronte a Carpi, ma all'oriente del colatore Lama, quindi della depressione nella quale questo scorre.

Vi si vedrebbe pure sostituito il nome di Modina a quello di Moclena, lo che in qualche modo ne dimostrerebbe l'identità; sostituzione per altro che non scorgesi nell'anteriore diploma di Astolfo, ove in luogo di Modina ripetesi Moclena.

In un autografo Nonantolano del 1058 è detto: de corte una quæ dicitur Camorana, a mane est argenis quæ dicitur salisco, a meridie est finis de corte roncalie, ab aliis duobus lateribus est Moclena (28).

In altro autografo simile, pressochè contemporaneo, del 1056, voe si parla di terreni prossimi alla corte di Roncaglia, e perciò a Camurana, leggesi: terrum quam detinent homines de prefuta corte, qui debent facere argenen juxta flumen quod dicitur sicla de subto est arutta (rotta) supra scripti flumitis (29).

La Secchia viene indicata in prossimità di Camurana, Carezzo, Ronca-gia, Cassere in altri autografi Nonantolani degli anni 1153, 1160, 1183, 1200, 1203 (30).

In una caria del 4204, ciatat dal Tiraboschi (33), si indicano tre petri di terra posti in Casariis in curte Roncalie, la prima e seconda delle quali hanno a meridie fluenen situle analez; la terza, a zero fluene nitule dicto; lo che potrebbesi riferire ad una diversione del flume, od anche ad un semplice canigiamento accidentale di consociedata di consocie di con

Da questi ultimi documenti risulta che per 150 anni la Secchia avrebbe avuto il suo corso in prossimità de' luoghi summentovati, ove sarebbesi in principio trovata anche la Moclena.

In una donazione del marchese Bonifazio, padre della Contessa Matilde, fatta nel 1017 alla Abbazia di Nonantola, dicesi: coerit ei in circuitu ad predicta corte Trecentola da mane...; de sera Finale et Berbiculo et videgoso; de subtu aqualongula que dicitur Muelena (32).

Dunque in prossimità di Trecentola (Casumaro) e del Finale, ove sicuramente ha avuto corso la Secchia, trovavasi l'aqualongula che corrispondeva alla Moclena.

In un documento del 1289 ricavato dagli Annali manoscritti ferraresi del Prisciano, riportato tanto dal Muratori (33) quanto dal Tiraboschi (34), si danno i confini di Ponte duce presso Trecentola ed il Finale come segue: a mane ral de Roveda et Casale. A meridie cananetico, sire cara-

```
(25) 1rl, pag. 192.

(27) 1rl, pag. 199.

(30) 1rl, pag. 394, 272, 307, 322, 337.

(31) 1rl, Nota, pag. 384.
```

nedega et Roxelese, a sero finale, et Vedegoso et berbixello, et de suptus Aqualonga que dicitur Moclena, sive canale Moclena, et moclenella.

Nel testo riportato dal Tiraboschi, in luogo di Moclenella, è scritto Modenella.

Cosl vedrebbesi confermata la precedente induzione per quella località, e per un'epoca posteriore di 270 anni; a meno che non si fossero applicati tuttavia nomi anteriori tradizionali dopo avvenuti essenziali cangiamenti nel corso delle acque, siccome è verisimile per quanto si dirà più innanzi.

Nel diploma di Astolfo del 753, precitato (35), nell'indicare le concessioni fatte al Monastero Nonantolano dicesi: alia vero parte per Padum in josum a Gambarione et Carraria usque ad jam dictam Boriana, ed usque ad arzene Casalese, que ab alia parte vadit ad lacum Merlum, et Anticulum, et Pirlum et ab ipsa intrante in Moclena. Vedrebbesi adunque la Moclena anche ove aveva anticamente foce la Secchia nel Po di Ferrara, presso Gambarone e Burana.

Dal complesso di queste indicazioni verrebbe provato che, partendo da Modena, e passando fra Carpi e Solara presso Camurana il Finale, e continuando fino a Burana, riscontrasi dal secolo X al XIII il così detto canale o fossa di Modena, ed il canale o fiume Moclena, il corso del quale collimerebbe appunto con quello che contemporaneamente aveva la Secchia. E poichè eravi pure il canale Modennia, e Modenella, diminutivi che derivano da Modena, a nulla ripugua che il nome di fiume o canale Moclena provenga da fiume o Canale di Modena, a conferma di che concorrerebbe anche il nome di Moclenella, riportato dal Muratori.

Aco il Tireboschi, all'articula Mociena, appoggiandoes ad any carts dell'anon 811 (Ant. ital. Vol. V. cel. 955), calla quala il rescovo di Madena da la enfiteuel plenal anoi poderi la Salicta Marea Salarienzi territorio Mulinenzi, cal nonfina ad quarto rero latera flurio Muclena, stranamente apppone che quella località corrisponda a Salara ed a Massa, a alpistra dal Po, ave sarabbesi, secondo lui, trovata la Mucleas. Ma an precedentemente nella Nota stassa, giusta altra carta del 898, questa fiame indicasl in torritorio Solarieuse, bastava cambiare l'a in n per rettificare quel passo, senza ricorrere ad un supposte assurda. E qui è da neservarsi avere molta verisimiglianza il fatto necessato da Peregrino Princiana na' snal Anneli menoscritti, a riportata dal Tiraboschi, che l'Acqualunga, a Muelena suo corso per Camuraca e San Fellen, a nel sa-

(35) Ivi, pag. 12. Nel successiva Indice Geogra- | noto XI sarebbe direnate prevalente col vertsimile abbandana del primo. Tala ipatesi concordarebbe colle parole del presitato diploma di Berengario, dell'anna 839, ove diensi : Aurius Mociena tenente uno cepile in limite Poluto, et alio capita in loco Corneo et Frazino usque in canale Modenula, Sul remo di Campo Saeto, in villa di Solare avrebbo potato in arigina avere il name di Salara, siccoma deposito del sala trasportata colla navigazione: name data per egual regions a Salara a sinistra del Pa, a ad una delle porte della città di Paria ave si scarica dal Ticino Il sala. Spiegherebbersi allora la espressinal del precitato dipluma deil'aono 811, la Salicia Massa Salariensi, cancistosi di poi l'a in o per le ragiani che si adducesa sella seguente sota (37). Ad ancrescere la varisimiglianza della precsistenza di quel remo, concorrerebbe la si dividense sotta Madena in dan rami, ano de'quall' nircostanza che sul medesima sarebbesi trovata sarchbe passato per Campo Santo, ava aggidi scorre San Piatro lo Elde, chiameto anticamenta Senctus Il Panaro. Questo ramo avrebbe toccato Solara a Petrus in Siculo, od ancha Ficus Siculus, nome che 5. Pietro ie Elda, mentre l'altro avrebbe avuto il sambra derivare da Sicie, dato allora alla Secchie.

Sta in fatto però che il nome di Moclena quantunque, a quanto sembra, erroneo, deve essersi reso comune per molto tempo, vedendosi dato eziandio ad una chiesa e ad una villa in due documenti del 1180 e del 1181; nel primo de quali dicesi Ecclesia de Muclenae; e nel secondo. Ecclesiam sancti Jacobi de Aqualonga (presso Modena); Ecclesiam de Moclena (36).

Il tronco della Secchia corrispondente al canale di Modena da Camurana al Finale sembra sia andato soggetto ad una diversione, per la quale il fiume, od una parte di esso, sarebbesi rivolto nelle valli del Sermidese. Questo fatto risulterebbe da una Sentenza pronunciata nel 1180 dal Vescovo di Mantova Garsedonio, riportata nelle Memorie manoscritte di Peregrino Prisciano, e dipoi dal Muratori (37):

Erat controversia de piscationibus, canalibus et lacis in curte sermitis a secla supra adstantibus: Testes inter caetera haec habent: et in hos sunt diversa nomina, scilicet Lacus Taurus, Corrigium Gaminetae, corrigium Trebatii, corrigium de Lagosculo usque ad Perotum de fine. Et secla dividit unum corrigium ab alio, Et flumen Arconinae, et lacus Taurus dividunt alia corrigia.

Siffatta diversione delle acque di Secchia si può arguire anche da altro documento del 1227, che risguarda un concordato fra il vescovo e la Comunità di Modena, ove è detto: Item liceat Episcopo, si utile sibi visum fuerit, unam macinatoriam vel duas de aqua situle per alveum veterem situle ducere ad Sanctum Felicem et Massam (38). Ove si consideri che la distanza da S. Felice a Massa Finalese è di circa quattro miglia comuni (6000"), e che a que' luoghi doveva essere destinata la derivazione e condotta delle acque della Secchia per l'alveo derelitto di essa, se ne può inferire che trattavasi, non già di una diversione accidentale per ordinarie variazioni di corso, ma di un cangiamento essenziale di questo.

Egli è quindi verisimile che sotto S. Martino, al luogo detto Buzzala, dopo essersi alzato co' suoi depositi il fondo di Secchia, si fosse questa aperta una diversione a sinistra coll'odierna direzione da levante a po-

<sup>(36)</sup> Transcaunt - Mem. afor. Tom. Ill. Cod. I cie di giunco comunicaimo che alligna nel terreni dipl., pag. 80, 83. vallivi, i quali anche nel dialetto lembardo si chia-(87) Ant. itel. Tom. II, cel. 170. Il Muratori mana corregg.

nella Dissertaziona 21.º el diffende per riavenire. Del resto vedesi spesso la conversione dell'a la c l'etimologia di correggio, corrigium. Ma se avesse nel nemi, come sarebbe Rirolte in luego di Ripolta; pente mente nila Santenza del 1097, riportato nel Caroleldo per Casal alto; Gassoldo per Gasso Tom. 1, cel 154, per non lite fra l'arcivescove di (Gajum) alto; a forse Buscoldo par Boace alto. Ravenna e Pietro Traversario, eva è detto: waque (38) Tinanoschi - Mem. stor. T. IV. Cod. dipl., ad Vallem que vocatur carigia sedule, potere in- pag. 92. ferirne che tal nome darive da parice (carez), spe-

nente, pressochè opposta a quella che aveva per Camurana e S. Felice, formando ivi una biforcazione (39).

Il ramo sinistro, chiamato dalla prossima depressione del terreno, avrebbe invaso le valli della Mirandola, ed, attraversato il Dosso di Gavello, quelle del Sermidese, al che si riferisce appunto la precitata Sentenza del 1180; prendendo corso nell'avallamento di Burana frapposto al Dosso summentovato ed a quello del Poggio e dei Dragoncelli. Il ramo destro, giusta i documenti di sopra citati, sarebbesi conservato fino al principio del secolo XIII, dopo di che sembra sia rimasto del tutto abbandonato (40). Siffatto cambiamento deve aver influito a render più ardua la navigazione da Modena al Po e ad indurre i Modenesi a costruire il loro Naviglio.

Abbiamo di già osservato (Mem. § 7) come anticamente si fosse derivata dalla Secchia, presso Rubbiera, la così detta Aqualonga fino alle vicinanze di Modena per procurare la navigazione da questa al Po, e come in quel canale si fosse divertito integralmente il fiume. Si è pure veduto (88 52, 53) come il Vescovo di Modena avesse derivato canali chiari dai paduli prossimi alla città, e canali torbidi dalla Secchia e dal Panaro pel movimento di opifizi, e come ne andasse in possesso il Comune sul cadere del secolo XII, onde servirsene per usi edilizi e principalmente per alimentare il nuovo Naviglio. Questo sarebbesi allora stabilito nel letto del torrente Formigine, portandolo a sboccare nell'alveo abbandonato di Secchia presso il Finale, chiamato Aqualonga (41).

Il primo tronco sarebbesi chiamato Naviglio di Modena, mentre l'ultimo tronco avrebbe conservato quello più antico di Canale di Modena. Questa distinzione di nomi risulta da una convenzione del 1277 fra i Modenesi. Cremonesi, Bresciani, Reggiani, e Ferraresi, i quali, per evitare la navigazione del Po e delle valli soggette ai Mantovani, loro nemici, pattuiscono

alia Secchia ed al Panaro a valle di Modena, i quali vanno uniti al Piano della Colletta, dianzi avrebbero presa maggiore estensione. citato, del 1783, ricavasi che nel profile III e IV, rilevato un miglio sotto Bomporto, il fondo della Secchia collima coi livello della conca, ossia delle campagne depresse intermedie, suile quali si alza, da zero a due metri, un controforte della larghezza di un chilometro. Nel profilo V e VI Invece, rifevato appunto alla Bussala, ove sembra avvenuta la diversione del flume, il suo controforte avrebbe la base di 4570m, alzandosi dal suo piede fino alla sna sommità presso la Secobia 4m,55, ove il fondo di essa rimane incassato per soli 2m,10. Taie controforte sarebbe costituito da un piano largo 2160m, pendente 0, 33 per 1000, e da ana scarpa, o spalto immixtus a mutina defluenti, Bomportus est vicus, largo 2410, pendente 1,59 per 1000. Questa circo-

(39) Dal profili trasversali del terreno laterposto | stanza sarebbe indizio che ivi appunto sia stata nna bisorcazione del fiume, ove i suoi depositi

(40) Il nome di Ramedello, che ivi ha lo scolocorrispondente all'antico corso della Secchia, potrebbe appunto derivare da tale cangiamento.

(41) Che il Naviglio di Modena siasi escavato nel letto del torrente Formigine, lo dimostrano il scrpeggiante suo andamento ed i controforti che lo accompagnano, formati dalle anteriori naturali espausioni delle acque. Alla metà del secolo XV II Biondo, nella sua Italia Illustrata (Lombardia), dice: Igitur ad Scultenne dexteram (la luogo di sinistra, prendendo egli sempre le posizioni a ritroso del corso fluviale) que influit Formigo torrens fosses

di servirsi del conale e del noviglio di Modena (conale et novigium mitenese), e di poi della strada Emilia, e di alte strade e canali pel trasporto delle merci provenienti da Ferrara e dirette per Reggio e Cremona. Lunghesso que canali doversai costruire una honoa strada elevata praticabile da carri, forse per servirsene a tal fine in tempi di acque magre, cessata la navigazione, e per l'attiraglio delle barche negli altri empi, sciuerza del commercio erasì poi conventuto di erigere eziandio alcune torri; una delle quali juzta dictom navigium inter Solariom et Finale. Altre due torri doveransi pure construire voe trovavasi il confine di Modena e Ferrara, fra il Finale ed il Bondeno, una dai Modenesi e l'altra dai Ferraresi, stablendo innanzi tutto i termini della rispettiva giuriditione, ut sciabre usupropo quelibet predictarum Cristatum debeat securare et custodre dictumo canale et stratore.

Per lal modo vedesi dato il nome di Neripito al tronco fra Solara ed il Finale, e quello di canade al suo proseguimento dal Finale al Bonco. Sembra che la navigazione in tal guisa ottenuta colle acque di derivazione preaccennate riuscisse difficile nel canale di Modena propriamente detto, fores per la soverchia ampiezza dell'aleo derellito della Secchia al disotto del Finale, cui esso corrispondera; e che per renderla più agerole abbiano i vi i Modensi rivilo il corso del Panaro.

olano ivi i modenesi rivolto il corso dei Panaro.

Siccome però lali difficoltà si avevano, quantunque in minor misura, anche pel tronco superiore, principalmente quando per le irrigazioni veniva meno la copia delle acque derivate, il Panaro perciò sarebbesi stabilito nel Naviglio stesso presso a Bomporto, e ciò dopo che quel fiume vi si rea naturalmente introdotto in conseguenza di una rotta. In tal maniera il Panaro cangiò pure di corso, abbandonando l'antico suo andamento che passava per Ravarino e Stuffione.

Questi fatti risulterebbero da una serie di documenti riprotati dal Traboschi nel Dirisunario propognico, all'articolo Paramia, e specialmente da un documento del 140%, ore parlasi tanto dell'immissione del Panaro nel Naviglio sotto Domporto, quanto della anteriore introduzione del fune stesso nell'inferiore Canale di Modenz: ad Iocum vocatam Forchigio (Toscalia) ubi Pinarium retas in Navigino ministrare consucerata. Sembra che l'imilavazione del Panaro nel tronco superiore del Naviglio abbia utelletto sul cadere del secolo XIII, mentre assai prima sarebbesi condotto nell'inferiore canale di Modena.

In epoche anteriori alle mentovate è verisimile che il Panaro fosse andato soggetto ad altri notevoli cangiamenti nel suo corso per cause naturali e fors' anche per opera dell'arte. Il Tiraboschi, appogiandosi ad aleuni passi di Frontino, mostrasi d'avviso che nel tempo della romana dominazione il Panaro entrasse nella città di Modena. Ma oltrecchè in uno di essi partasi d'altro fiume che non sia la Scoltenna, ciò non sempra concordare per la stessa espoca col racconto di Appiano Alessandrino (Storia delle guerre cirilli, lib. III, § 78), ove è detto che, disfatto Antonio, il quale avea sesteto d'assedio in Modena Decio Bruto, questi, trovatosene libero, incominciò a temere di Cesare, per il che venne a colloquio con lui dall'una all'altra ripa del fiume che il separava, olopo averne tagliati i ponti. Sembra quindi che il Panaro fosse allora, come oggidi, all'oriente e foro di Modena.

Esaminando sulla carta l'andamento del flume ove incomincia a scorrere nella pianura, esso vedesi generalmente diretto da sud a nord, come gli altri torrenti dell'Apennino; ma in due lunghe tratte saltuarie sotto Splimberto si rivolge a nord-ovest verso Modena, donde non rimane distante che quattro chilometri, mentre la pendenta della pianura è nella direzione di nord-est. Attraversata la strada Emilià, dopo un coros oseguate giante verso nordi di 4 chilometri misurati in linea retta, prosegue da Navicello a Bomporto in lunghezza di 7 chilometri con andamento rettiince simile e parallelo a quello dalla Secchia alla cosi detta Acqualunga, il quale sembra artificiale. Quando ci fosse, il Panaro si sarebbe bensi rivolto verso Modena, ma alla distanza preaccennata, essendo verisimile che tanto esso quanto l'Acqualunga comunicassero con altri canali attraversanti la città, o prossimi a questa.

Ciò concorderebbe colla descrizione che ne dà un autore anonimo, intorno all'anno 910, ove, accennando all'antico splendore di Modena, aggiunge navium quoque conventiculis undique decorata (42).

Il primitivo corso naturale del Panaro sembra fosse presso Castelfranco, sommità del suo conoide, di sette chilometri all'oriente del ponte attuale del fiume, ove il piano della ferrovia recentemente costrutta è di 5" più elevato che non sia su di esso ponte.

Un notevole cangiamento nel corso della Secchia è avvenuto allorchè stata rivolta a sboccare in Por ra S. Benedetto e Quistello. Per quante riocrche io abbia fatte onde scoprire l'epoca precisa di un tale mutamento, non mi è stato possibile rinvenire positive indicazioni, e solo da quelle indirette di alcuni documenti sard dato stabilire l'intervalto di tempo nel quale ciò sarebbe seguito. Se si fossero conservati i documenti della miglia dei Pichi, signori della Mirandola, avecbbesi assai probabilmente potuto chiarire la cosa. Ma, siccome osserva il Tiraboschi, essi andarono per la più parte dispersi, essendosene salvati pochi solatato nell'archivio

<sup>(42)</sup> Munaron: - Rerum Halicorum script. T. II, parte II, col. 891. Vedasi tale descrizione al termine della Nota B.

secreto di Modena, i quali in generale non risalgono ad epoche anteriori al secolo XV (43).

L'Alcotti d'Argenta nel pregevole suo manoscritto conservato nella bibiloteca di Modena, nititolato : Della Scientia et arte del ben respolare le acque; da lui composto al principi de Iscola (NVII), parlando al cap. 17 lib..., dei disordini avvenuti fa Secchia ed il Panaro in conseguenza dell'alzamento dello shocco del colare Burana, cagionato dall'arcoamento del Po di Ferrara, dice che quelle campagne erano restate sommerse per esseri altato til fondo di liurana condato, che già portà le acque del finane Secchia da unirsi con quelle del Panaro il Pe sotto Biondeso prima che Secchia fonse ridotta tra le sus ripe in obbedienza et sforzato a metter como nel Po a San Benedicto in Polo L'irosa.

Sembra che qui l'autore alluda al precedente corso preso dalla Secchia per l'avvertita diversione nelle valli Sermidesi e quindi nell'avvallamento di Burana.

La Villa di S. Stefano, che trowasi oggidi a sinistra della Secchia, era no forte castello con pieve antichissima da cui dipendeva la chiesa o Capella di S. Possidonio, posta alla destra di quel fiume. In tutti i documenti del seccio XIII vedesi fatta menzione di S. Stefano, S. Possidonio e Corte de Quarantoli, senza mai accenane il fiume Secchia interposto. Quel castello era collocato fra valli e paludi e chiamavasi perciò S. Stefano in valle, o jutza padulese.

Un documento del 1260 contiene le indagini fatte dal Podestà di Reggio in concorso di parecchi delle nobili famiglie de Manfredi, Bellablonda, Padella, Paparzoni, Pedocca e Pii, circa ad alcune novità praticate di Mantovani, le quali potevano tornare di danno alla Corto de Quarantoli e sue adjacenze appartenenti alla Comunità di Reggio, dichiarandosi qui sirondi dinosti a sostenene le rarioni della Comunità tassa (44).

Tali imovazioni consistevano nell'avere i Mantovani costrutta una strada, cretta una torre, ed escavato un canale col nome di Braziole, per fini ostili contro i Reggiani e per infestare, a quanto essi dicevano, il loro retriviorio con inondazioni. I testimoni semiti su questo particolare dichiaravano che la torre ed il canale di Brazolo sono sulla giurisdizione del-l'abbate di S. Benedetto; che fra quel punto ed il confine de Quarantoli, S. Possidonio, e S. Stefano, vi era il luogo detto Campus de Para, ed il Lago Romano. Ivi si dice sempre terriorimi illorum de Quarentolis, de Sancto Possidonio, et de Sancto Stephono, senza mai fare menzione di fiumi ne' contorni.

(43) Mem. stor. Tom. IV, pag. 173.

(44) THAROSCHI — Mem. stor. Tom. V. Cod. dipl.,

Consultando ora le carte topografiche del Regno Lombardo Veneto, e del Ducato di Modena, vedesi a mezzodi di Quistello, sulla riva sinistra della Secchia, un luogo denominato Brasola, forse da Brazolo; e procedendo per circa un miglio nella stessa direzione, incontrasi, a destra del fiume, un luogo detto Varane ed altro denominato Romane, i quali sembrano corrispondere al cosl detto Campus Vare, ed al Lago Romano, e si troverebbero alle distanze indicate in quel documento. Non parlandosi ivi di fiumi, si avrebbe con ciò una prova che allora la Secchia non scorreva in quella località e non separava, come oggidi, S. Possidonio da S. Stefano. Di questo castello è fatto menzione nel Memoriale dei Podestà di Reggio per l' anno 1287 (45), dicendosi che Alberto della Scala con altri presero Castrum Sancti Stephani juxta paludes, e lo abbruciarono. Anche nella Cronaca Parmense per gli anni 1288 e 1289 (46) parlasi di quel castello e della difficoltà di assediarlo perchè in luogo paludoso; come pure della pace da ultimo fatta con chi lo occupava, ma senza far cenno di fiume che vi fosse prossimo.

Sulla ripa destra della Secchia è stato eretto, a quanto sembra, nel secolo XIV, un borgo, col nome di Concrodia, fra S. Stefano e S. Possidonio, della qual villa non vedesi fatta mentione in documenti anteriori. In una carta dal 25 gennajo 1360, conservata nell'Archivio segreto di Modena, dicesi: Abultat in Curia Sancti Siephani in Villa Concrodie super situla; di modo che l'interposizione del fiume non avrebhe alterata la giurisditione occlesiastica dei upoghi. Nel 1390, un breve poniticio concede a Francesco e Spinetta Pichi di erigere una cliesa nel horgo di Concordia, che sarebbesi elevata al titlo di Contea nel 1432 (47).

In una concession del 1887, fatta dall' Imperatore Wencesia o a Giberto de Pii, vedesi fatta mentione della Secchia in prossimità di S. Stefano con questo parole: Villam sancti Stephani Regima diocesia cun territorio velle et casanento voi fuit castrum in icita villa, cuine quidem ville et territorii ae sallis configne et termini sunt hii: a mane funnen sciule, de super Tajaia predicta (ii coloro della Moglia o Parmigiana), de super territorium Rovereti Regine diocessi, a sero territorium de Novie, territorium de Novie, territorium de Comi (48).

Giusta quei documenti risulterebbe quindi che l'inalveazione della Secchia per condurla in Po coll'odierno suo andamento sarebbesi praticata fra il 1288 ed il 1360. Dall'esame poi di altri documenti potrebbesi Inferire che ciò avvenisse intorno alla metà di quel periodo.

<sup>(45)</sup> Müratom = Rer. ital. script. Tom. VIII., eds. 1170. (47) Tharboschi = Bision. lopogr., art. Concordia. eds. 1170. (48) Ivi. Tom. IX, ed. 814, 816. pag. 143.

Nella Conica Parea di Ferrara, che vuolsi scritta nel 1310, è deluci. Flurima flumina supra Mantuam influunt Padum a sinistra et deztera. Mincius de lacu Gardae prodiens, apud menia Mantue lacum diffundit; inde profuens per X millia passuum apud ricum Gubernulum Padum interoclisur.

Dopo avere in seguito descritto il nuovo ramo del Po detto Rotta di Ficarolo e le sue diramazioni e foci, prosegue: Padus antimus juxta Ficarolum defluens per tria millia passuum dextra recipit Canale Mutinæ conjunctum Canali quod Burana dicitur in medio vici Bondeni qui distat a Pado per passus quingentos. Per Buranam navigatur in agrum Regii; per alterum Canale usque in moenia Mutinae (49). Non parlandosi ivi della Secchia dopo il Mincio, mentre oggidi essa confluisce dalla parte opposta nel Po due chilometri e mezzo a valle di quello, e più al basso facendosi solo menzione del Canale di Modena, nome che davasi, come vedemmo, all'ultimo tronco del Panaro, conviene ammettere che non fosse stata ancora inalveata per Quistello fino al Po, e che spagliasse tuttavia, come in addietro, nella grande palude detta Bondeno. Secondo un passo del Pigna parrebbe che tale inalveazione avvenisse per effetto di un concordato nel 1336 (50). Parlando della cessione di Modena, fatta il 17 aprile di quell'anno ad Obizzo d'Este, dice essersi pattuito « Carpi si lasciasse ai Pii della maniera che l'avevano per privilegi imperiali, e similmente fosse lasciato S. Felice. Si desse libero decorso alle acque di Secchia, ecc. »

È quindi verisimile che in forza di tale concordato si mandasse allora ad effetto l'inalveazione di Secchia per Quistello fino al Po, e sulla riva destra del nuovo suo corso si elevasse il borgo cui, in commemorazione di quell'evento, sarebbesi dato il nome di Concordia.

Dalle precedenti considerazioni si sono così ricavate siccome assai probabili le induzioni che qui si riassumono.

La Secchia al disotto di Rubbiera ha formato un ampio delta nelle paudi sottoposte, dal quale staccansi due dorsi in forma di striscie elevate sui terreni e valli laterali, e cioè il Dosso di Gavello e quello di Massa Finalese, che indicano l'anteriore suo corso. Il primo, sul quale si era stabilità la strada Romana da Modena ad Altino per Este e Padova, sembrapiù antico, ed il secondo, più recente, avendosi luogo a credere che la Secchia vi scorresse proveniente dai contorni di Carpi, e che lunghesso il fume si fosso determinato il confine del Vescovado e territorio di Modena. Allo scopo di provvedere alla comunicazione di questa città col Po serbebesi derivato dalle viciname di Rubbiera un canale sotto il nome di

<sup>(49)</sup> MURATORI = Rev. ital. scrupt. Tom. VIII, (50) Historia dei Principi d'Este, lib. IV. col. 410,

Aquadonga, il quale, condotto in prossimità di Modena, si andava di poi a rinnire al fume presso S. Martino, attraverando, a quanto pare, paludi nelle quali sarebhesi da principio naturalmente inalveato. Sembra. Che altrettanto issis fatto pel Panarco al fine di avvicianto a Modena. All'Acqualunga ed al tronco continuativo di Secchia fino al Po, passando per il Finale, si sarebbe dato il nome di Canate di Modena, e per corriscione quello di Mocferna. Il raggior peridlo delle acque per la linea dell'Acqualunga vi avrebbe richiamato l'intero corso del fiume coll'abbandono del tronco da Rubbiera per Carpi e S. Martino, lo the pare fosse di già avvenuto intorno al secolo VIII. Sotto S. Martino, al luogo detto Bustafa, il hune avrebbe di poi formata una diversione, portandosi a spagliare nelle valli del Sermidese, ossia nell'antico Bondeno, siccome risulta da documenti dei secoli XII e XIII.

Contemporaneamente, i Modenesi, per conservare la comunicazione col Po, che sarebbesi perduta per siffatta diversione della Secchia. formarono il nuovo Naviglio da Modena al Finale, rivolgendo nel letto del torrente Formigine le acque derivate dai tronchi superiori della Secchia e del Panaro, oltre a quelle chiare provenienti dai terreni palustri a monte di Modena; e continuando la navigazione nel letto abbandonato della Secchia al disotto del Finale, il qual ultimo tronco avrebbe ritenuto il nome di Canale di Modena. Al fine poi di aumentare la portata di questo vi si sarebbe rivolto il Panaro; e siccome sarà riuscita ancora malagevole la navigazione del Naviglio superiore, essendovi entrato il fiume per una rotta, sul cadere del secolo XIII, questo venne a stabilirvi il corso al disotto di Bomporto, abbandonando l'anteriore andamento per Ravarino e Stuffione. Dopo il 1336, col concorso, a quanto sembra, dei Modenesi, Reggiani, Ferraresi e Mantovani, sarebbesi inalveata la Secchia e diretta a sboccare in Po presso San Bencdetto, occupando l'ultimo tronco del così detto Po Vecchio, al fine di bonificare così il territorio inferiore, costruendo forse in pari tempo la chiavica di Burana detta delle Bove, presso il Bondeno. Il nome di Concordia, dato ad una villa eretta in quel tempo sul nuovo corso della Secchia, è verisimile che tragga la sua origine dal Concordato che ivi avrebbe avuto luogo onde mandare ad effetto tale operazione colla quale venivasi a sottrarre una vasta estensione di terreno al dominio delle acque.

Gli accenati mutamenti operati dalla natura o dall'arte nel corso della Secchia giovanono in qualche modo, da principio, ad estenderne le depositioni, e quindi a migliorare la condizione dei terreni da essa intersecati. Ma coll'ultima suu immissione in Po a traverso dell'avvallamento dell'antico Bondeno si à resa dateriore quella del vasto territorio superiore, per difficoltà di cosò, non sensa pericoli di ortel disastroso per l'inferiore.

La precedente sua direzione pel Dosso di Gavello o per quello di Massa Finalese sarebbe forse stata più favorevole sotto un tale rapporto, ma non già, a quanto pare, al miglior reggime del Po, imperciocchè avrebbe contribuito ad accelerare la perdita del ramo di Ferrara.

Trattandosi di un ordine di cose stabilito da secoli, in relazione al quale sonosi regolate le opere di difesa e di bonificazione di quei territori, egli è pur mestieri rispettarlo, salvo ad avvisare. a que' miglioramenti che sieno praticabili a vantaggio delle singole località senza danno sensibile delle altre.

#### NOTA B

# Sugli scavi praticati nell'interno della città di Modena.

Nella precedente Nota A si sono fatte indagini al fine di conoscere i cangiamenti cui soggiacque il corso de' fiumi e dei canali della pianura modenese, e le induzioni cui siamo giunti si accorderebbero coi rilievi del terreno, colle leggi della fisica de' fiumi e colle indicazioni dei documenti storici per gli ultimi undici secoli. Gli scavi praticati tanto in addietro quanto recentemente in Modena allo scopo precipuo di formare pozzi d'acque salienti, peculiari a quella plaga, ci serviranno di guida per spingere le ricerche a tempi anteriori. Il celebre medico Bernardino Ramazzini nella pregevolissima sua Memoria sulle fonti, ossieno pozzi modenesi, de' quali parleremo nella Nota & (1), osservò come a quattro o cinque metri di profondità sotto l'odierno suolo di Modena s'incontrino tratti di carreggiate di strade romane, avanzi di pavimenti di case e di botteghe di artefici di que' tempi; come a 7º, 80 si scoprisse un gambo di frumento conservato, e ad 8m, 45 un nocciuolo co'suoi frutti pure conservati. L'egregio mio amico ingegnere architetto prof. Cesare Costa, avendo recentemente fatti praticare scavi per la nuova fabbrica del Ministero. presso il pubblico passeggio dei bastioni, e per la riattivazione di un pozzo d'acqua saliente, mi ha gentilmente favorito un disegno di tali escavazioni con una descrizione delle varie qualità di terreno attraversato, delle quali porgerò qui un ragguaglio (2).

Negli scavi eseguiti il mese di agosto 1844, per la fabbrica ministeriale, a 0", 88 sotto il suolo del vicolo detto del *Pelatore*, incominciava uno strato di argilla palustre grigia giallastra, compatta, della potenza di 1", 18.

<sup>(1)</sup> De fontium mulinensium admiranda scalurigine. Mulius 1631.
(3) Egil ha, non ha guari, fatte crigere il grau-l distribuzione.

Da 2", 96 a 2", 98 il terreno alluviale era calcareo, siliceo, molle. A tale profondità sonosi rinvenuti ceppi d'olmo con viti ed altri alberi fruttiferi.

A 3", 84 s'incontrò il piano terreno di edifici; romani della seconda peoca, a 5", 32 il piano di un tratto di strada romana; ed a 7", 40, la platea di una closca principale diretta da sud a nord, la cui sezione era larga 1-7, 18, alta 1", 31 (3). Il terreno era alluviale simile a quello dello tratto sorrapposto. Questo scavo trovasi nella parte orientale della città in prossimità del suo perimetro, cui corrispondevano gli antichi sobborghi.

Nel 1847, mentre io mi trovava in Modena, il prefato professore Costa faceva escavare un pozzo d'acqua saliente nella casa del signor avvocato Gerez, pure sul perimetro della città, ma nella parte occidentale.

Fino a 2",90 sotto il piano della contrada Rue del ssuro, il cui livello collima coll'altro summentovato, il terreno alluviale è simile al precedente. Da 2",90 a 3",95 esso era argilloso, nerastro, impermeabile, con avanzi di giunco palustre, e conteneva varii ceppi di pomo.

Fino a 5",13 succedeva un terreno argilloso grigio, pure impermeabile, ma che mano mano diveniva molle.

Il terreno successivo della potenza di 0", 96, era calcare, siliceo, molle e permeabilissimo, cui era eguate altro strato di 0", 97 fino alla profondità di 7".70, colla interposizione di uno strato argilloso impermeabile di 0".74.

Discendendo fino a 10°,50, fra due strati di argilla compatta agli estremi, della potenza di circa mezzo metro, ne' quali s'incontravano avanzi di canne palustri, il terreno era calcareo, siliceo, argilloso, alquanto molle, misto a belletta. A tale profondità si è scoperto il ceppo di un olmo maritato alla sii.

Da quel punto fino alla profondità di 17°,70 lo strato di una potenza di oltre 7° chiamasi cretone ed è un'argilla compatta impermeabile, nella quale si incontrano avanzi di legni e di giunchi palustri carbonizzati.

A tale strato quello succede di sabbia e ghiaja fluviale, dal quale scaturisce l'acqua saliente che elevasi, come vedremo, fino alla superficie del suolo.

Quest'ultimo deposito fluviale, nel quale, giusta il Ramazzini (pag. 19), s'incontrano ciotolti di due a tre once di peso, sembra formato in epoche geologiche, forse per effetto di una corrente diluviale proveniente dall'Apennino. Risalendo da esso alla superficie del suolo, lo strato successivo d'argilla, detto cretone, della potenza di 6", 40, contenente avanzi di legal e di canne palsetti carbonizzate sarebbe pure antichissimo, e la sua for-

<sup>(3)</sup> Vedari Il Regrueglio archeologico intorno estratto nel Tem. V de muovi annali di scienza naa quegli scori, pubblicato cel 1845 dai chiaristimo il pubblicati in Bologna. 1844. professoro Cetsimo Cavedoni, del quale si da un i

mazione sembra essere stata lenta e dovuta alla semplice espansione delle acque fluviali confluenti, a qualche distanza, in stagni e paludi.

Nello strato successivo di 0<sup>m</sup>, 80 fino e 10<sup>m</sup>, 50 sotto la superficie del suolo, il terreno argilloso simile non contiene più se non alcune tracce di giunchi palustri non carbonizzati, dopo di che si è scoperto un ceppo d'olmo con vite. Sia che questi crescessero in luogo, sia che fossero ivi trasportati da correnti fluviali, noi saremmo in ogni modo giunti all'epoca nella quale l'uomo aveva perfezionata l'agricoltura fino al punto di educare la vite.

La strada romana scoperta trovasi di 5<sup>m</sup>, 20 più elevata, e supposto che si fosse costrutta in argine a circa 1", 20 sulle circostanti campagne soggette per naturale giacitura alle invasioni delle acque, si sarebbero esse così rialzate di 4,00, con depositi alternati di argilla compatta e di argilla permeabile sabbioniccia, oppure mista a belletta.

Questi ultimi depositi dovevano provenire dalle espansioni di prossime correnti fluviali, e gli altri da correnti simili più lontane, per cui non vi giungevano che le particelle terree in sospensione, maggiormente sottili.

Altrettanto può dirsi pel terreno alluviale sovrapposto alla strada romana in altezza di 4m, 40, ove per 3m, 22 alternano strati d'argilla in parte compatta, ed in parte mista a belletta, ed altri strati di materia fluviale maggiormente molle e permeabile, mentre per 1º, 18 fino a 0º, 88 sotto la superficie del suolo lo strato è di argilla palustre impermeabile (4).

È opinione dei dotti che gli Etruschi, ossieno Tirreni, si fossero resi potenti in Italia fino dai tempi della guerra trojana, dodici secoli avanti l'èra cristiana. Essi occuparono la valle del Po, donde vennero scacciati dai Galli, circa sei secoli dopo. Nel tempo del loro dominio fondarono città ed eseguirono opere grandiose di canali e di arginature per bonificare i terreni palustri di quella valle. Sembra che dopo aver essi

(4) Dopochè cra siesa la presenie Nota B, lo | gilla compatta, che non venne esplorato. La parte stesso professore Costa mi ha gentilmente coimpriente altre notizie importantissime circa alle stratificazioni ed alia natura dei terreni sottoposti alia città di Modena. Finora non conoscevast a quale precisa profondità giungesse il terreno permeabile dal quale seaturisce l'aequa saliente, Nel 1850, mediante perforamento del mentovato pozzo del Ministero e l'affondamento di un tubo di ferro. giusta il metodo artestano, ha egit potuto riconoseere che ivi lo strato permeabile costituito di sabbia e ghiaja incomincia alia profondità di 20m,25 sotto il piano medio di Modena, ed è della potenza di 8m,76, rimanendo però interrotto da uno strato accidentale di argilla dello spessore di un metro. Illustrative, ove si dà particolare ragguaglio degli

più depressa dello strato permeabile conteneva ciottelt del diametro di 15 a 17 centimetri. Confrontate le materie che lo costituiscono con quelle trasportate dalla Scechia, dal Panaro e dal Tieptdo, ai riconobbero simili alle prime. La loro origine diluviale acquisterebbe così maggiore probabilità, sia per la potenza dello strato, sia per la mole delle materie che lo compongono. La terebrazione sarebbesi per tal modo spinta fino a 5m,13 sul livello medio del mare, ossia a 6m sull'orizzontale Conti. Il prefato professore mi ha pure favorito una interessante e dotta Memoria del signor conte Luigi Forni, pubblicata nel 1852, e corredata di tavole Al detto strato permeabile uno ne succede di ar- scavi praticati in hiodona, de quali si è fatto cenno,

edificata Bologna (Felsina), costruissero la strada che anche oggidl vedesi seguire le radici dei colli da colà fino all'Enza, passando per Casalecchio, Zola Predosa, e Bazzano sul Bolognese; e quindi sul Modenese e Reggiano per Savignano, Vignola, Rola, Fiorano, Sassuolo, Scandiano e S. Polo (5). Conviene perciò supporre che allora anche l'alta pianura frapposta alla detta strada ed alla via Emilia, di cui si parlerà in appresso, fosse soggetta ai divagamenti de' fiumi dai quali era solcata, in guisa di non offrire stabile sede per una strada se non presso l'unghia dei colli.

A que'tempi, i quali sarebbero di nove o dieci secoli anteriori all'êra cristiana, potrebbesi attribuire la coltura del terreno non solo, ma della vite eziandio, che vedemmo maritata all'olmo ad una profondità di oltre 10".00 sotto l'odierna superficie del suolo.

Le prime notizie storiche e descrittive di essa pianura si hanno da Polibio, nato 200 anni circa innanzi all'èra stessa, ai tempi cioè della seconda guerra punica, epoca cui ne risale l'ocupazione da parte de' Romani. Visitati i luoghi circa cinquant'anni dopo, parlando delle terre di questa pianura, ci dice che erano abbondevoli di grano e di vino come pure di animali porcini, attesa la copia delle ghiande che traggonsi da' querceti sparsi per le campagne a varie distanze, di modo che le cose al vitto appartenenti vi si trovavano a prezzo vilissimo.

E rispetto ai Galli, dice che abitano in villaggi non murati, non posseggono che pochissime suppellettili, come quelli che dormono sulla terra. e campano pressochè di sole carni, nè altro praticano fuorchè la guerra e l'agricoltura, menando semplice vita. Non conoscono ne scienza, ne arte alcuna, e le sostanze di ciascheduno sono bestiame ed oro, perciocchè queste sole possono in ogni emergenza più facilmente portare dappertutto e traslocare a piacimento (6).

Se i Galli costituivano un popolo pressochè nomade, dedicato principalmente alla pastorizia e con abitudini guerresche, è naturale il supporre che della coltivazione della vite, ed in conseguenza delle altre operazioni agricole si occupasse, in luogo di essi, una razza di aborigeni preesistente, i quali le avrebbero praticate anche durante l'occupazione etrusca. Domati dai Romani i Galli Boj e rintuzzati ne' prossimi monti i Liguri, l'agricoltura dovette prosperare; e Strabone, che descrive que'

(5) Questa strada vedesi interrotta sul Modenese | gone se non dall' XI al IX secolo, lo che induce fra i torrenti Tiepido e Guerro, in lunghezza di tre s credere che traggano le loro erigine da nitretmiglia (4500°), el quel tronco eltro se se sarebbe tanti castelli eretti scil'epeca longobardica in loca-sostituito a traverso de'colli, che passa per Castel-lità epportune per la difesa.

vetro (Castrum vetus), ove nel 1841 eccesi scoperte (6) Politico - Storie. Tom. I, lib. II. Traduzione elcune entichità etrusche. È per eltre da netarsi di Koen. Milane, 1824. che delle ville sunnominate le memorie non risal-

luoghi 150 anni dopo, cioè verso l'èra cristiana, ove porge un cenno della straordinaria feracità del terreno, a dimostrare la copia del vino che producevasi, osserva come le botti di legno nelle quali si conservava erano niù orandi delle case (7).

Alcuni anni dopo la seconda guerra punica, il console Emilio Lepido avrebbe fatto costruire la strada Emilia, che da Rimiri conduce a Piacenza. Essa, da Forll a Modena anche oggidi è costituita da un rettilineo prescobe perfetto, quantunque da Faenza a Blogan presenti notevoli ondeggiamenti, ove attraversa l'unghia dei colli ed i conoidi de' torrenti che discendono dall'Appennio. È quindi verisimile che sull'antica traccia si trovi prossimamente la strada odierna, dalla quale devierebbe di qualche centinajo di metri l'avanzo sooperto in Modena (8).

Pel tratto successivo fino alla Secchia, presso a Rubbiera, è di andamento irregolare, costituito da una spezzata, fore a cagione dei cangiamenti cui esso soggiacque per essere stato maggiormente nel dominio delle acque; dopo di che ripiglia l'andamento pressochè rettilineo fino a Parma, passando per Reggio (Regium Lepidum), versimilmente sull'andica sede, ma con un piano assai più elevato in conseguenza dei notevoli depositi fluviali che rialtzarono quei terreni.

Tutti concordano nell'attribuire la distruzione di Modena non tanto alle guerre micidiali che accompagnarono la decadenza della romana dominazione per l'invasione de barbari, quanto alla irruzione delle acque; e l'esame delle deposizioni fluviali che rialzarono l'antico suolo di Modena ne porge la più chiara prova; se non che vorrebbesi far dipendere l'evento da una straordinaria irruzione di esse. Io invece sono d'avviso che questa possa bensì essere avvenuta, cagionando i più notevoli guasti, ma che, disertata la città dagli abitanti, le acque la invadessero in via ordinaria, talvolta col loro corso, e talvolta colle semplici loro espansioni, deponendo, nel primo caso alluvioni permeabili miste a belletta e sabbia, e nel secondo caso soltanto argilla compatta. Il Panaro e la Secchia potrebbero avervi contribuito coi loro spagli, ma a quanto sembra, per le deposizioni argillose maggiormente depresse. In quanto a quelle più elevate, della potenza, come vedemmo, di 4",18, devono avere maggiormente influito a formarle le espansioni dei torrenti Tiepido e Formigine.

I termini ne' quali si rappresenta l'irruzione delle acque dall'autore anonimo della Descrizione di Modena, che l'avrebbe stesa intorno all'anno

<sup>(7)</sup> Geografie, lib. v.
(8) Al passeggio del Panaro, orn' il fiume ha chilometri, è sata trasportata verso estemicirione, preco una diretanna pressoché parallela all'anda- lave lo attraversa col poste di San'a'mbroggio.

910, consuonenchbero colle precedenti induzioni (9). Sed quod comprobatro cese versisimme via asiabile cerituri, neapedicia mbris solum nitro quarum solentia enormiter occupatum rivis circumfluentibus et stagnis et poludibus exerceacentibus, nocolis quoque antogicatibus nosciur esse descrium. Unde della multimoda lapidum monartaur congeries, sora quoque ingenita tione submerza. Verum qualis modo est ab omnibus cernitar, quanta vero fuerti narrando monartaur.

In questo passo l'azione prevalente si attribuirebbe ai prossimi rivi, naricebà ai fiumi, e se na mantetrebbe la continuità e l'alternativa. Sembra però che poco dopo, nel rioccupare gli abitanti l'antica loro città, vi ponessero riparo con un sistema di arginature che nel secolo seguente (l'anno 1056, Nota A) vedevansi applicate anche al corso inferiore della Secohia, delle quali indicavasì i rottura.

#### NOTA C.

# Sulle piene della Secchia e del Panaro.

Uno degli oggetti più importanti da trattarsi nell'unlta Memoria, era lo studio de fenomeni che accompagnano le piene dei due fiumi principali Secchia e Panaro, e dal § 15 al 23 si è espesto su questo particolare quanto risultava dai fatti a tal uopo raccolti circa all'idrologica loro condicione sosto un tale rapporto. In questa Nota si esporranno le ulteriori indagini fatte intorno a si grave argomento e le considerazioni cui esse danno luozo.

Nel prospetto III è indicata l'altezza della piena massima sulla magra in diversi punti del corso di que fumi a valle della strada Emilia, e nel prospetto IV, l'elevazione delle maggiori piene sul segnale di guardia, partendo da quella del 1813; l'inferendola, rispetto al Panaro, a diversi idrometri fino alla sua foce in Po, allo scopo di istituire gli opportuni confronti

Col sussidio delle osservazioni contemporanee praticate a Navicello ed a Finale, post ialla distanza di 35 chilometri, ho preso ad esaminare i rapporti di altezza di 24 piene ordinarie prossime nel loro colmo al seguale di guardia, avvenute dal 1880 al 1842, ed il tempo impiegato per la loro propagazione. Se si eccetturo due piene nelle quali l'altezza rierita alla guardia è stata da 64 o centimetri più bassa al Finale, ed

<sup>(9)</sup> MURATOR: - Rer. it. scrip. Tom. II, par. II, col. 691. Vedi in fine la Nota A.

altre sette nelle quali l'eccesso di altezza al Finale fu minore di cent. 10; per le altre quindici l'eccesso fu sensibilmente maggiore, essendo giunto fino ad un metro, quantunque il Po si trovasse 1",75 sotto il segnale di guardia, e quindi non potesse influire sensibilmente a rigurgitare il Panaro. Le avvertite differenze dipendono, secondo me, dalla durata della piena. Quando essa è minima e sulla portata integrale di piena crescente e di colma ha un rapporto notevole la capacità dell'alveo interposto, allora la portata massima al Finale è sensibilmente minore di quella che si ha a Navicello, ed in entrambi i luoghi le altezze massime si approssimano alla guardia. Quando invece la piena è iusistente nelle sue fasi preaccennate, scemando l'influenza della capacità dell'alveo, l'altezza al Finale riferita alla guardia riesce maggiore. In quanto al tempo impiegato nella propagazione della piena, esso avrebbe variato fra i limiti minimo di due ore, e massimo di cinque ore, avendosene il medio di tre ore e mezzo, cui corrisponderebbe una velocità media di 10 chilometri all'ora pel fiotto del colmo. Sulle misure estreme sembra avere influito qualche inesattezza nel determinare il tempo dell'osservazione, dal che non deriva alterazione sensibile nella misura media desunta dalla somma dei termini. Se ne può quindi inferire che qualora il colmo della piena duri a monte oltre le sei o sette ore, cessa l'influenza della capacità dell'alveo, il moto delle acque si rende permanente in tutto il tronco, e si eguagliano le portate massime a' suoi estremi, cui corrisponde una maggiore elevazione sul segnale di guardia al Finale.

Nel periodo di piena crescente la velocità delle acque, e perciò la portata unitaria, a pari altezza dovrebbero essere maggiori che non sieno in decrescenza, attesa la maggior cadente del pelo d'acqua; intorno a che sarebbero a farsi osservazioni.

Verremo ora a parlare del progressivo alzamento delle piene del Panaro, pel quale abbiamo comparativamente maggiori dati di fatto, dovendosi però notare che dal 1770 al 1812 non si conoscono che le altezze massime al Finale. Le prime sei di esse piene, avvenute nello scorso secolo, accompagnate tutte da rotte, non eransi alzate sul segnale di guardia se non da 13 millimetri ad 82 centimetri per termine massimo, altezza che venne sensibilmente oltrepassata dalle successive sei piene fino al 1812. Per la piena 1813, e per le posteriori, vedasi il precitato prospetto IV (1).

<sup>(1)</sup> La piena del 2 nov. 1770, di soli millim. 12 disopra del ponte del Finale; del 22 ottobre 1736, sul segnale di guardia al Finale, fu ivi accompa- a 0°,482, con rotta a destra in Sciabella, de altra gunta, come vedemmo, da una rotta disastrona. Si a sinistra dello scole Foscaglis; del 12 novembro hanno di pol le seguenti piene: dell'10 nov. 1733, successivo, a 0°,584, colle mentovate rotte tuttavia + 1 °,163, con rotta in Foscaglia a destra, al porte; del 1793, o 0°,584, con rotta a destra di

Nel prospetto V offro il sunto della durata e della portata delle due maggiori piene di que' fiumi avvenute nel settembre del 1833 e del 1842, distinte ne'tre periodi di piena crescente, di colma e di piena decrescente.

Rispetto al Panaro, si aggiungono le seguenti considerazioni.

Nella piena del 1833 il colmo da Navicello al Finale sarebbesi propagato in ore tre e un quarto, notando però che nell'ora anteriore, a Navicello l'alzamento sarebbesi limitato a cent. 4. In precedenza il fiume, a Navicello, alle 4 ant. del 28 sarebbesi portato a 0º,60 sotto guardia per discendere, dopo quattro ore, di 1",65. Rialzatosi tosto dopo, fino al mezzodi, a 0",28 sotto guardia, discese di nuovo di 1",30 nelle sei ore successive, dopo di che ripigliò l'incremento fino al colmo. Analoghe oscillazioni sonosi avute al Finale, sempre coll'intervallo di circa quattro ore, portandosi in due riprese in prossimità del segno di guardia per discenderne, la prima volta cent. 18, e la seconda cent. 32 soltanto. Per tal modo l'acqua accumulata nel tronco d'alveo interposto faceva l'uffizio di regolatore (2).

Una rotta è avvenuta, a sinistra, sulla fronte Bianchi, ad un miglio sotto Bomporto, quindi 10 chilometri sotto Navicello, della quale non è indicata l'ora. Dall'andamento delle oscillazioni fluviali non è dato desumere quando sia avvenuta, non scorgendosi in esse al disopra della guardia alcun indizio di abbassamento repentino. Convien perciò supporre che, attesa la molta elevazione della campagna, la breccia non siasi molto dilatata, e che la diversione delle acque sia stata di licve momento.

Nella Memoria, § 43, si è notato come in occasione della straordinaria piena del 1842 per effetto di una rotta avvenuta in cavamento alle Caselle a destra del Panaro sotto Camposanto, mentre alle 8 pom. del 14 scttembre la piena a Navicello, posto 22 chilometri a monte, non erasi abbassata che di cent. 8 dal suo colmo, al Finale invece, posto 13 chil. a valle, le acque erano discese di 1",12 sotto guardia, quindi di 3",29 sotto il colmo. Prendendo in più maturo esame i fenomeni che accom-

atterrè cinque case, ae guastè venti, e fa cegione di morte e 27 persone.

L'aseo Vii del Giorn, dell'inn.-Arch.

Forengila; del 19 cov. 1800, a 0",52, coa rotta; (2) Nella mia Memoria del 1846, intitolate Ima destra di Cavamento alle Berlette; del 22 nov. portanao degli studi sulla elatistica de fiumi, par-1807, ad 1 m.os. colla rotta Guelenca cho incodò il lande dal Nila, esservava che tanto gli alzamenti Serragilo Finalese; dei 3 dicembre 1809, ad 1m,20, quanto gil abbassamenti delle acque seno sempre con rotte a Sorbare sulla fronte Bianchi, a einistre progressivi cenza occillazioni sensibili, meno quelle a piena decrescente ; del 29 ottobre 1810, a 0º0,919, sannali, le che attribuiva alla regolare periodicità coe rotte a S. Secondo, e destra le Villa Revarino, delle cause di teli variazioni ed alle lunghesse del a pieza decrescente; del 28 ottobre 1811 ed 1".33, corso del Nijo solitario, che venivo e fare le veci coe rotta e destra della Betta Bellei; del 19 no- di logo; legge che le piccola scolo riscontresi pare vembre 1819, ed 1m,53, con due rotte e destra ai seguita celle piene del Panaro. Vedecsi le osser-Canoni ed alle Caselle Pioppi, e con rotta o sicistro vazioni celle Nota allo mie Memoria Sul reggime cella città del Finale, al luogo delle sonoie, che delle ècque del canole maritimo di Suca, inserita

pagnarono quella memorabile piena, giova osservare che il suo colmo da Navicello al Finale sarebbesi propagato in un'ora e tre quarti, dopo di che si mantenne quivi stazionario un'ora soltanto, abbassandosi nelle undici ore successive nell' indicata misura. Convien adunque ammettere che la rotta sia avvenuta a piena crescente, particolarmente pel Finale. Supposto che fra que' due punti la propagazione della piena avesse dovuto aver luogo nell'intervallo di ore tre e mezzo, il colmo segnato al Finale corrisponderebbe ad uno stato di piena a Navicello di 0",14 più basso; quindi per questo solo motivo, ove la piena fosse stata contenuta, avrebbe dovuto alzarsi almeno di altri cent. 11 al Finale, portandosi a 2º.17 + 0°.11. ossia a 2".28 sopra guardia.

È per altro naturale che anche a Navicello, distante soli 22 chilometri, siensi sentiti gli effetti della chiamata della rotta e che abbia questa influito a ribassarne il colmo. Supposto che un tale abbassamento sia stato di circa cent. 15 (3), riducibili a cent. 12 pel Finale, il colmo in questo ultimo luogo avrebbe dovuto portarsi a 2,"28 + 0",12 = 2",40.

Il colmo a Navicello è stato permanente oltre 24 ore, colla latitudine di 0",30 sotto il massimo, mentre al Finale non vi si conservò che tre ore, colla latitudine di 0".25.

Da tali considerazioni si può inferire che qualora questa piena del Panaro, assolutamente straordinaria per la sua portata massima e per la sua durata, fosse stata contenuta dagli argini, avrebbe dovuto elevarsi per lo meno di 23 centimetri oltre il limite cui giunse al Finale, e conservarsi ivi in colmo, non già per tre ore, ma per oltre ventiquattro ore. Se si pongano a calcolo la debolezza dei muri destinati colà a contenere la picna, la limitata loro elevazione, e la forza delle sorgenti che si fanno strada sotto le loro fondazioni, sarà mestieri conchiudere che per tutte queste circostanze essi avrebbero dovuto cedere sotto l'azione cotanto energica ed insistente di tale fiumana, colla distruzione incvitabile di estesi quartieri di quella città (4).

È bensi vero che trattasi di un caso del tutto straordinario, ma devesi per altro osservare che quella piena avvenne mentre il Po trovavasi in istato poco più che ordinario, a 2º.07 cioè sotto il segnale di guardia

oppravement il 18 av. 1839 si si shanasta e Re- inspirent alle piene 1821 si erobere i rapporti vere di 1970, s di 0972 s e. Benedette, ponto ped defiast onizzi maximi di 141 tico, a pri de-21 chilon. a manta. Avuto anche riganarda alla di-versa condizione del Pastero, non il potri contiderare eccessiva l'indicata misora di abbassamento Pasere nel suo colmo. a Novicello.

(3) Nella mia Memorie del 1843: Altre asserva-sioni sul Po, pag. 31, ha solute che per essere aperta la ratia del Benizzo, la neora piena del Po del Panaro, coiscid-starebber come 133:100.

alle chiaviche Pilastresi. Per conoscere quali effetti si sarebbero avuti ove il Po fosse stato più elevato, basterà esaminare quanto avvenne in occasione della piena dell'8 novembre 1844, mentre il Po trovavasi a 0°,99 sulla guardia, ossia ad 1°.83 sotto la piena massima del 1839.

La piena del Panaro fu allora di soli 4",50 sulla guardia a Navicello, quindi ad 4",12 sotto quella del 1842, alla quale altezra la sua portata è circa 7\, della massima. Al Finale invece la differenza delle due piene e stata di soli 0",39, et al Bondeno superò I altra di 0",49, raggiungendo il ciglio degli argini, che furono in immediato pericolo di rotta. Da ciò potrà industri quali conseguente arrebbero da ttendersi da una piena del Panaro la quale si approssimasse alla massima, combinata con altra contemporanea del Pe alguanto più elevata della guardia.

In occasione della piena del 1842, la quale, come vedemmo, non giunse al suo colmo al Finale, essa si elevò al Bondeno 2",82 sul segnale di guardia. Lo stesso segnale alle chiaviche pilastresi sul Po è 0".84 più basso, e se si aggiungano 5 cent, di cadente del pelo d'acqua del Po dalle Pilastresi alla foce del Panaro, quella dal Bondeno ad essa foce, distante sei chilometri, sarebbe stata  $2^{\circ}.82 + 0^{\circ}.84 + 2^{\circ}.07 + 0^{\circ}.05 = 5^{\circ}.78$ ; cosicchè la pendenza media doveva nell' ultimo tronco essere di 0º,96 per chilometro, ossia tripla di quella del tronco superiore. L'ingegnere signor Lodovico Borgatti di Ferrara, custode di quella linea fluviale, che si trovò presente alle ultime due piene suindicate, mi osservava che in quella del 1842, attesa appunto la depressione del Po, le acque del Panaro discendevano nell' estremo suo tronco, incassate fra le golene boschive, con straordinaria violenza, portandovi considerevoli guasti. Le circostanze di fatto preaccennate, concernenti le due piene del Panaro del 1842 e del 1844, sono tali da lasciar prevedere gli effetti che dovevansi attendere ove, giusta il progetto iniziato sotto il Governo italico, si fosse presso il Bondeno immesso nel Panaro il Reno avente piene pressochè contemporanee (5).

Passando ora ad esaminare il punto, se realmente sia progressivo l'aumento di portata delle piene del Panaro; veduto l'effetto avutosi al Finale dalla rotta superiore delle Caselle per deprimere quella del 1842,

<sup>(</sup>i) in tre Memorie Inite all'Localezinia delle pai protoci di ner 21 M<sub>ph.</sub> in et dets coi di articolare di localegia della reception di nere il protoci di nere 21 M<sub>ph.</sub> per la coi della reception di localegia della reception della r

è ovvio l'inferirne che la minore altezza ivi avutasi nelle piene anteriori dovesse principalmente ripetersi da una causa simile, per essere state pressochè tutte accompagnate da rotte. Le indagini quindi sarebbero a praticarsi ne'tronchi superiori, ove minore dovette essere l'influenza delle rotte inferiori.

Vedemmo già (§ 21) come a Navicello fino al 1783 la massima piena si clevasse sul fondo soli 7".90; mentre nella piena 1842, il cui colmo si è probabilmente depresso per l'avvenuta rotta, le acque raggiunsero l'altezza di 10".10, con un eccesso di 2".20. Nella minore elevazione delle piene anteriori avrebbero bensi potuto influire le espansioni loro sulle laterali campagne, che nel 1783 notossi avvenissero in lunghezza di circa 600" a monte di Navicello. Ma siffatta causa non la considerai sufficiente a spiegare in totalità l'avvenuto alzamento delle piene (6). Altre diversioni avvengono pure nel corso superiore del Panaro e particolarmente al luogo detto la Bocchirola, a destra, sotto Savignano; ma siccome ciò sarebbesi eziandio verificato nella piena del 1842, non potrebbesi a tal diversione attribuire la minore elevazione delle piene anteriori. Se si possedesse una serie di esatte osservazioni al ponte di S. Ambrogio sulla strada Emilia, posto 9 chil. a monte di Navicello, quindi oltre ad 8 chil. dal punto ove giungevano le espansioni delle piene apteriori al 1783, se ne ricaverebbero dati maggiormente positivi; ma pur troppo non si conosce ivi che prossimamente l'altezza della piena del 1807, e con precisione l'ultima del 1842. Questa sarebbesi elevata 9",95 sul fondo del fiume. 3.86 sull'imposta degli archi, 4".07 sulla piena del 1807, e fino a 2".26 sotto la chiave degli archi (7).

Il ponte di S. Ambrogio sarebbe stato costrutto dall'architetto Giuseppe Soli, intorno al 1788, in due archi di 17" di corda e di 6".12 di saetta (8). Allora, come vedemmo, nelle maggiori piene il Panaro rimaneva incassato pel tronco di 8 chilometri a valle, dopo di che, presso Navicello, si spandeva sulle campagne ivi non ancora arginate; ma siffatte espansioni

(6) Supporta la pendenza del Panaro a Navicello | (7) Questi dati li he ricavati da una sezione del di 0,50 a che il traguazzo fosse ivi nel 1783 poste stata anteriormente rilevata. Il fondo è ivi di 6",50 d'alterra, a 600" di distanza lo sarebbe abbassamento pinttorto che di algamenta. A qualstato di soli 0, 20, cosicchè la sua altezza media che chilametro a mante, il letto del fiume è tuttavia avrebbe raggiunto 0m,35. Se nella piona del 1842 costituito di grosse ghiaje e cicitali ; mentre a quatri chbe un scensso di altezza di 2º,20, essa sarch- tro chilemetri a valle pressa Saliceto Panaro, depo besi alzata così di 2º0,70 sulla campagna in quel ua corso serpeggiante nan incantrasi più che punto, ed assegnando all'argine un franco di 0m,50, sabbia. upesto dovrebbe essere alto 3m.20. Taluno dice che l'alterna dell'argine ain lavece di 4"; un dubito Reggio, art. Sant'Ambrogio. che ciò avvenga soltanto la prossimità del pante, ove quello si congiunge alla rampa d'accessa aulta Mutina. strada di Nonantela.

(8) Recci - Corografia dei territori di Modena e TIBAROSCHI - Disionario topograf, ster.; art. non potevano influire a ribassare in misura apprezzabile la piena a S. Ambrogio, attesa la notevole distanza e la poca elevazione delle acque esondanti. Ora, nella piena del 1842 essendosi le acque alzate fino a 2",26 sotto la chiave degli archi, la luce di questi sarebbe rimasta ostrutta per 76 centesimi, rimanendo libera per 24 centesimi soltanto. L'architetto Soli non era in vero che un semplice artista, ma è verisimile che avanti di erigere quell'edifizio abbia assunto informazioni circa alla elevazione delle maggiori piene del fiune, collocando le imposte degli archi in prossimità del loro livello, giusta i sani principi d'arte. Supposto pure che le imposte si fossero stabilite 0", 86 sotto il livello delle piene massime a lui indicate, e che nel dato assunto vi fosse l'errore di un metro al confronto della piena massima effettiva, quella del 1842 la avrebbe ivi soverchiata di 2".

Vedemmo già che in generale le sponde del Panaro nel tronco vagante in pianura, superiore al ponte di S. Ambrogio, sono insommergibili, meno in un breve tratto detto la Bocchirola, sotto Savignano, a destra, ove nelle maggiori piene avvengono traguazzi; lo che sarebbesi verificato anche nella piena del 1842.

Da chi propugna il principio che i diboscamenti de' monti non abbiano influito ad accrescere la portata massima e l'elevazione delle piene alla pianura, e che tali effetti abbiano a ripetersi quasi esclusivamente da un più perfetto arginamento che ne impedisce le espansioni, può innanzi tutto porsi in dubbio il fatto che sieno naturalmente insommergibili le campagne laterali al Panaro, bastando un arginello di pochi decimetri d'altezza ad impedire le espansioni di piene, che ne' tronchi superiori si elevano soltanto da due a tre metri sulla magra. Potrebbesi inoltre aggiungere che, essendosi formate le laterali campagne dai depositi dello stesso fiume, si avrebbe in ciò una prova che le piene anteriori giunsero ad un livello più elevato di quello delle odierne, cosicchè la naturale insommergibilità di esse campagne sarebbe prova di una minore, piuttosto che di una maggiore elevazione di piene (9), sul quale particolare sono a farsi alcune considerazioni.

I torrenti dell'Apennino, giunti alla pianura, formarono coi loro depositi altrettanti conoidi, sulla sommità dei quali dirigevasi il loro corso principale, rialzandolo progressivamente fino allo stabilimento di esso. Altrettanto avveniva pei loro fianchi, mediante le espansioni delle acque. In quanto alla Secchia sembra, come vedemmo, che l'arte ne abbia de-

<sup>(9)</sup> Le notizie sulle espansioni delle piene del tione locale. Rispette alla Secchia, ove mi ai disse Panaro rispetto al tronco vagante fra Saviganos el avvenir puer tenganzat fra Sassuolo e Rubbiera, non la Strada Emilia, le chòi dall'ora defunto ingegenere potei intorno a ciò raccogliere dati positivi. provinciale signor yandelli, ed quale fectu una igno.

rivato un ramo verso Modena, quindi sul fianco del conoide: e che pel maggior declivio siavisi rivolto l'intero corso del fiume, abbandonando quello diretto per Carpi. Lo stesso pare siasi praticato pel Panaro; ed in tal caso si verrebbe a spiegare come in prossimità delle avvenute diversioni presso Rubbiera rispetto alla Secchia, e presso Sant'Anna rispetto al Panaro, siensi i fiumi incassati nelle anteriori alluvioni in guisa di sovrastare queste di uno a tre metri alle maggiori piene. Ma l'incassamento promosso da siffatta causa non potrebbe estendersi che a qualche chilometro a monte e non sarebbe atto a spiegare il fenomeno per gli altri quindici o sedici chilometri di corso fluviale in pianura fino alle radici dei colli. Qui giova osservare che nelle piene que' fiumi scorrono torbidissimi, rassomigliando le loro acque a fango (10). Espandendosi queste sulle laterali campagne, vengono mano mano a rialzarle, formando così un' arginatura naturale che deve progressivamente scemare la copia delle acque divertite. Accresciutasi in conseguenza di ciò la forza della corrente nell'alveo, essa dovrà tendere ad escavare il fondo e a disporlo sotto una pendenza minore. Se per la prima causa le campagne si fossero rialzate di soli cent. 30 ed il fondo presso le radici de' colli si fosse incassato di cent. 60, lo che corrisponderebbe a meno di una centocinguantesima parte della loro cadente fino alla strada Emilia, potrebbesi contenere fra le sponde naturali una piena che eccedesse di un terzo l'altezza dalle anteriori. Nella Memoria (§ 2) esposi il dubbio che la continua sottrazione de' ciottoli più grossi su que' tronchi di fiumi, scemando la resistenza del fondo, potesse influire ad approfondare il solco nel quale scorre il canale principale, e ad accelerare la discesa delle acque di piena in esso raccolte. Ove questa causa non si reputasse sufficiente sotto un tale rapporto, lo potrebbe però essere per promovere, siccome concomitante. l'avvertita escavazione del letto nella lieve misura suindicata.

Oualora si consideri che da dieci ad undici secoli è rimasto pressochè inalterato il corso di que' fiumi pel tratto summentovato, e che anche le maggiori loro piene rimangono contenute quasi ovunque dalle naturali loro sponde, altra spiegazione non potrebbe darsene fuorchè coll'accennato processo conforme alle leggi dell'idrologia. E per tal modo potrebbesi eziandio ammettere un progressivo aumento della portata massima delle

di argille, sabbie e marne, cosicchè difficilimente ponte di Rubbiera, la Secchia In piena, e che mi può ottenersi da que monti materiale da fabbrica i fece impressione il particolare movimento delle accidi qualche durata; se se ne eccettui il coni detto que che rassomigliavano a fango. macigno. Durante la mia misione, che avvenne

(10) La straordinaria torbidezza de'fiumi-torrenti | nella stagione estiva, non mi fu dato di vedere aldell'Apennino nelle loro piene al confronto del cuno di que torrenti in piena. Mi ricordo per altro fiuni alpini, sembra dipendere dalla natura della che nella prima settimana del novembre 1813, menroccie facili a decomporsi, particolarmente nell'in-irre mi portava all'Università di Bologna, dopo una feriore formazione terziaria costituita in gran parte giornata di pioggia dirotta vidi acorrere, sotto li

piene siccome effetto del diboscamento de' monti, senza che ne derivi una maggiore espansione di esse, in quanto che, accresciutasi la quantità delle torbide convogliate dalle acque, se ne dovettero ottenere più prontamente gli effetti suindicati per contenerle in maggior misura.

Trattasi di punti idrologici ardui a chiarirsi, attesa l'incertezza degli elementi da porsi a calcolo, avuto eziandio riguardo alle poche osservazioni a tal uopo raccolte. Nella Valtellina, ove i diboscamenti de' monti risalgono a trenta o quarant'anni soltanto, se ne vedono evidentemente gli effetti nello sregolato afflusso delle piene degl'influenti dell'Adda, i quali, non solo travolgono in maggior misura le materie, ma sembra vi concorrano con maggiore rapidità e quindi con una portata maggiore, che manifestasi in quella del fiume recipiente e nei più rapidi alzamenti del lago di Como, ove esso si scarica (11). Se si pongano a confronto due torrentelli di quella valle che discendono dalla china settentrionale del Legnone, presso la foce dell'Adda nel lago, i bacini dei quali raggiungono le elevate cime di quel monte, se ne scorgeranno effetti analoghi. Il Perlino, dacchè si praticarono diboscamenti nel suo bacino, è divenuto, nel giro di pochi anni, torrente indomito che ad ogni piena minaccia il borge di Colico. eretto al piede del suo conoide; e problematico riesce il modo di sistemarvi la strada diretta alla Spluga ed allo Stelvio, il piano della quale viene ora attraversato dalle piene, per essere rimasti ostrutti i ponti da'quali in addietro si scaricavano. Il prossimo torrente Lesina, il cui bacino, di una estensione doppia, non è andato finora soggetto a notovoli diboscamenti, attraversa invece regolarmente nelle sue piene la strada militare per Sondrio con ponte di moderatissime dimensioni (12). Intorno a questo argomento, rispetto al Po, in un recente scritto ho esposte le seguenti considerazioni:

« A Piacenza la piena del Po del 1801 consideravasi massima fino al 1839, in cui altra ne avvenne la quale soverchiò la prima di 0", 47; incremento che si portò a 0",74 nella piena dell'ottobre 1846, e ad 1",06 nella più recente dell'ottobre 1857. »

Siccome nel 1807 e nel 1810, a 13 chilom. a valle di Piacenza erano avvenuti due salti del Po pei quali questo avrebbe abbreviato il suo corso

<sup>(1</sup>f) Per quel lago al potrebbero clavaro dub-| per l'altra , devesi natoralmente attribuira aiò ad b) circa all'alterata misura degli effussi, nite- na piu rapida laro affusso, poiche se l'accresciata sochè reose modificata, non sono molti anni, la elevazione del lago diprodesse soltanto, come taluco forms del auo emissarlo. Nu sta per altro il fatto sappose, da impedimenti all'emissario, dovrebbe che meatre dal 1792 al 1821 le piene del laga ec-cedeati l'aitezza di 22,00 aulio aero dell'aotica per an tronco looghissimo a valle, coodiziose nella scala, avvenivano ad ogni quinquennio; a ad ogni quele trovani soche pel sun corso a monte; mentre quadriennia finn al 1839; posteriormante avverreb-

bero ad agal bienais. E rispetto al lago d'isco ed ai fiama Oglio che oa esce, essendo incostrovertibile è della seperficia di chilom. q. 27, e di chil. q. 14 un namento di clevazione della piene per l'ano u è quello montuoso del Perlino, ud esse contigua,

di 12 chilom., accorciamento che di poi pei successivi serpeggiamenti sarebbesi ridotto a 9 chilom., siffatta circostanza avrebbe dovuto influire a ribassare niuttosto che a rialzare la viena a Piacenza.

Dalle relazioni concernenti quelle quattro piene risulta che dalla foce dell'Adda fino a Casal Monferrato le arginature tanto del Po che de'suoi influenti rimasero tutte soverchiate e rotte, in guisa che le acque poterono liberamente spandersi sulle laterali pianure sommergibili. E poichè sarebbesi conservato inalterato il livello di magra, ne consegue che quel progressivo aumento nella elevazione delle piene abbiasi ad attribuire ad un più rapido afflusso, e che con ogni verisimiglianza siccome causa di questo si possano considerare gli operati diboscamenti delle pendici montane. Dal fin qui detto siamo condotti a conchiudere che il progressivo alzamento delle piene della Secchia e del Panaro devesi in gran parte attribuire, particolarmente pei tronchi inferiori, al perfezionamento delle arginature che ne rende più rare le rotte e perciò scema le conseguenti diversioni delle loro acque, come pure al prolungamento di esse arginature, che viene ad impedire le anteriori loro espansioni. Ma in parte tale alzamento di piene sembra attribuibile ai diboscamenti de' monti, pe' quali si accrebbe il degradamento delle loro pendici fino a rimaner talvolta denudate le roccie sotoposte, cosicche le acque discendono con maggior rapidità raccolte ne' burroni che sonosi ivi formati, siccome ebbi a notare al § 22 della presente Memoria ed in altri scritti. I provvedimenti perciò intesi a frenare l'ulteriore diboscamento de' monti ed a rimboscare le parti denudate tornerebbero in tal caso salutarissimi. In quanto poi alla città del Finale, se essa sfuggi a danni immensi nella piena del 1842, lo dovette ad una rotta superiore ed alla circostanza eziandio di essere avvenuta la piena del Panaro mentre erano depresse le acque del Po. Ma siccome colla sistemazione delle arginature si verranno ad impedirne le rotte, sarà forza inferire che la condizione di quella città è del tutto precaria. Poichè sopravvenendo altra piena simile a quella del 1842, lo che non è improbabile attesa la progressiva maggiore elevazione delle piene ne' tronchi superiori del Panaro, insufficienti tornerebbero gli attuali mezzi di difesa per farvi fronte, molto più qualora essa si associasse ad una piena anche ordinaria del Po. Per le quali considerazioni verrebbe dimostrato non doversi ulteriormente esitare a provvedere in modo efficace alla difesa di quella città col mandare ad esecuzione i progetti già discussi tanto per la riunione in Cavamento dei due rami del Panaro, quanto pel compimento del nuovo Naviglio. Che se per avventura vi si introducessero le modificazioni proposte nella seguente Nota II, si potrebbe in pari tempo perfezionare il piano di sistemazione dello scolo Burana, del quale si parlerà eziandio nella Nota BB.

Aggiunta. - Mentre era in corso di stampa la presente nota, mi sono pervenute alcune notizie sui raddrizzamenti della Secchia delle quali do ragguaglio in fine alla seguente nota . E siccome ivi parlasi degli effetti della straordinaria piena del 14 novembre 1862, trovo opportuno di

porgerne un cenno.

Per la Secchia al Ponte Alto, ove sarebbero state minime le azioni dei due drizzagni di Ramo a monte e di S. Giacomo a valle, attesochè dovevano prossimamente compensarsi, e di non grande momento sarebbe pure stata la chiamata di sbocco della rotta avvenuta a piena crescente di fronte a Soliera, 9 chilometri a valle, il colmo giunse a 2º.80 sulla guardia, quindi a 0<sup>m</sup>,33 al di sopra di quello dell'anteriore piena massima del 1842. Ma siccome dal principio del colmo la piena sarebbesi restituita al segno di guardia in 14 ore, mentre nel 1842 impiegò 27 ore, ne consegue che l'ultima piena fu assai meno insistente.

In quanto al Panaro la piena del 1862 a Navicello si alzò fino a 2º,45 sopra guardia quindi di soli 3 cent. su quella del 1842; ed al Finale di 1".95 tenendosi così di 0".22 sotto il colmo della piena massima anteriore. Ciò potrebbe essere stato effetto di rottazzi di qualche importanza avvenuti a Bomporto, ed ai Casoni presso la Cà de' Coppi.

Giusta il calcolo che vien fatto nell' Aggiunta alla seguente nota D, la portata dell'ultima piena della Secchia del 1862 risulterebbe di un quarto eccedente quella massima del 1842, prova questa del progressivo accrescimento dell' afflusso massimo delle piene.

## NOTA D

Sulle alterazioni del reggime della Secchia dipendenti dalle chiuse dei molini elevate sul corso di essa, con aggiunta sui raddrizzamenti che vi furono da ultimo esequiti.

Nella Nota A si è dimostrato come l'odierno corso della Secchia per l'ultimo suo tronco fino alla foce in Po sia l'opera dell'arte, ricavandosi dalle indicazioni dei documenti storici che nel secolo XII ne era di già avvenuta una diversione presso Buzzala e che la totale sua inalveazione sotto S. Benedetto sarebbesi eseguita intorno al 1336. Si è pure notato nella Memoria (§ 16) come per essersi costrutte molte chiuse di molini sul nuovo suo corso, ne sia stato alterato il reggime, punto che merita di essere discusso, premettendo un cenno storico di siffatti cangiamenti.

Fino dal 1393 si sarebbero costrutti i primi molini della Concordia, che nel 1535 vennero accresciuti portandoli a nove. L'altro molino sotto il Bondanello, in territorio mantovano, posto otto chilometri a valle, sembra sia stato eretto fino dal 1384.

Avvenuta nel 1702 una rotta nell' argine superiore della Secchia in Villa Motta Modenese, che sarebbe rimasta tuturia aperta quando sopraggiunse la memorabile piena de'fumi del 1705, il territorio della Mirandola, per l'irruzione delle acque, erasi ridotto alla coodizione di palude. Occapato in quel tempo dalle armi imperiali, si è bensì ordinato ai Modenesi di chiudere la rotta aperta, ma questi allegarono non potersi ciò seguire con buon effetto, attesa l'esistenza delle chiuse dei molini della Concordia, i quali per ordine dell'imperatore vennero distrutti nel dicembre del 1708.

Il matematico Corradi, che da ragguaglio di questo fatto (1), dichiara che le chiuse dei nove molini rialzavano il fondo di B.\* 10 di Modena (5",20).

Passato il Ducato della Mirandola, col Marchesato della Concordia, alla casa d' Este, gli abitanti della Concordia presentarono suppliche alfine di ristabilire i loro molini. Dietro favorevole voto del matematico abbate Domenico Vandelli, nel 1738 venne decretato che se ne permetteva la ricostruzione di quattro, la quale sembra aver avuto effetto nel 1743, sotto la direzione di lui. Sôrti reclami da parte dei superiori Modenesi e dei terrieri della Mirandola per danni alle arginature che attribuivansi a quei molini, nel 1753 si richiese il voto del matematico Antonio Maria Azzalini, prefetto delle acque nel Ducato di Mantova, associato al matematico Vandelli, ed all'ingegnere conte Giuseppe Scarabelli Pedocca; voto che sorti favorevole alla conservazione dei molini. Nella Relazione 17 dicembre 1753 di quest'ultimo, ove con calcoli idrometrici, cui arduo sarebbe tener dietro, pretende dimostrare che le quattro chiuse di que'molini non portano impedimento al libero deflusso delle acque, e non possono promovere deposizioni di torbide, conchiude che le chiuse conservate nelle debite misure prefisse servono a mantenere purgato e più profondo I alveo del fiume nella parte superiore, citando, colla indicazione di pagine è di capitoli, le autorità d'insigni moderni professori, quali sono Eustachio Manfredi, Bernardino Zendrini, Domenico Guglielmini e Cav. Bellidoro, nelle opere de' quali, come era prevedibile, non mi fu dato rinvenire siffatta proposizione (2).

<sup>(1)</sup> Affati danasi che professo il Reno se rici delle Henoric della Cansatti di Vitradolia congersorie in Pa di carbotale. Notices III pag. 18. entre II fazza chi sunisi di Cachia, Qu'ele cettati (2) ilenia battini in la ricrazia da un retrato ggi Amadi Sorici Godi Edul Mercodo, compi- dill'opporte d'aque a cital Rapolit, directoli lati del patri Francesco Ignazio Papetti, misere i vi cie il professor Papetti rannominato era fracorrezza, professori di teologi; e da altro cettato il telle dei para va.

Il signor ingegnere Giuseppe Bergolli, fino dal principio di questo secolo propagnò un principio del tutto opposto, quale si era quello che la demolizione di una chiusa attraversante il letto d'un fiume torbido dovesse esser cagione di una escavazione di fondo lanto a monte quanto a valle di essa. In coerenna a ciò, fino dal 1808 promosse e fece seguire la demolizione della chiusa del molini di Ravarino sul Panaro (Memoria dello), propose la totale demolizione della chiusa o sibroatro detto lo Zocco del Muro, pure sul Panaro (ivi § 44), e quella esiandio del molini della Concordia sulla Secchia, che considerava quale cagione precipua del rigonfiamento del fume e della rotta avvenuta nella piena del 1835, come pure del molino del Bondanello sul territorio mantovano, a fine di avvantaggiare, come egiti diceva, la condizione del grande colatore Parmisianas, the vi confluisca a valle.

Parlando del progetto di riunione del Panaro in Cavamento (§ 40), ho di già esternata la mia opinione circa alla convenienza di abbassare, ma non già di demolire totaltmente la chiusa dello Zocco del Muro, intorno a che, siccome ho osservato nella nota al § 48, mi riservo di aggiungore altre considerazioni in fine alla Nota I. I fatti poi esposti nella Nota (1) al § 16 dimostrano come dopo la demolizione delle chiuse del Panaro dette dell'Abbate e di Rasurino, sissi renlimento escavato l'alveco a monte, ma in pari tempo rialzato a valle, essendo provato che dal 1819 al 1847 l'alzamento del fondo del Panaro alla confluenza del Navigito di Modena presso Bomporto era di cent. 38, lo che rende verisimile altro alzamento anteriore, e quello esizadio di un lungo tratto di fiume a valle fino alla Cà bianca. La distruzione di que'molini perció sarebbe stata mal consignata, promovendo l'escavazione del Panaro ove è maggiormente incassato nelle campagne, ed il rialzamento del suo fondo ove lo è meno, e le niene sono niù elevate (3).

Un risultamento analogo sarebbesi avuto, ma in senso contrario, sul torrente Crostolo, poco al disory adella intersenione della postale da Reggio a Brescello. Fi erasi formata ma chiusa mobile, consistente in una porta da asse oriziontale, al fine di facilitare la derivazione della bocca detta la Begarola. Ma non essendosi aperta a tempo la porta, di difficile manorva, rimase chiusa in occasione di piena; le ghiaje colmarono a tergo di essa il letto del fiume fino al livello della sua cresta; e si promosse l'escavazione del tronco a valle in guisa che alcune bocche d'estrazione non potevano più derivara acuna (s).

<sup>(3)</sup> Un tale alramento di finado potrebbe difatti plestra ed a sisistra della confluenza del Navigitio nel aver infasim nel der lungo tanta alla Rotta Bianchi | Panero in eccasione della piena del 14 Nav. 1892.

(6) Talano potrebbe oppormi cha l'abbasamento del 1833, quanto si due noteroli rotazzi avvenuti a i avutoli a valle della porta davasse consideraria para

Ciò premesso, passeremo ad esaminare gli effetti della erezione e della distruzione dei molini di Secchia sul reggime di quel fiume.

Egli è verisimile che dopo l'artificiale sua inalveazione avvenuta, come si disse, intorno al 1336 (Nota A), nel tratto a valle di S. Possidonio presso la Concordia ove passava ad attraversare la gronda meridionale, e quindi il maggiore avvallamento dell'antico Bondeno, avesse il fiume una naturale pendenza eccedente la media, lo che sarà stato incentivo ad erigervi le chiusedi molini nel 1397 e ad accrescerne il numero nel 1535. In ciò il motivo prevalente era l'interesse locale degli abitanti della Concordia, poco curanti il danno che ne derivava ai territori superiori di diversa giurisdizione. Dubito essere esagerata la misura di B.º 10 (5º,23) indicata dal Corradi siccome artificiale alzamento di fondo promosso dalle nove chiuse di que'molini, in quanto che il salto complessivo di quattro di essi dipoi ricostrutti, giusta le recenti livellazioni, si limiterebbe ad 1",36. Potrebbe però darsi che in occasione della ricostruzione di que'manufatti, alfine di togliere possibilmente i motivi di richiamo, si fossero ridotti a minore misura i loro salti; e che quelli anteriori potessero giungere se non a 5",23, a 4". Stà però in fatto che nel 1713, quattro anni cioè dopo la seguita demolizione, per dichiarazione dello stesso Corradi, era notevole l'escavazione dell'alveo della Secchia anche ne' tronchi superiori sul territorio modenese. Si è veduto (§ 31) come a valle dei molini della Concordia siensi costrutte le così dette Chiaviche Mantovane a sinistra, una delle quali serve allo scarico del canale di Carpi derivato dalla Secchia, e le altre tre per quello di tre canali colatori dei territori di Carpi e di Novi, ad una parte dei quali appartiene la bassura compresa fra il Dorso di Carpi e la Seccbia.

La chiavica del Bondanello sul grande colatore Parmigiana fu. ricostrutta nel 1859, dopo compita la bonificazione Bentivaglio (§ 13). Non so in qual epoca siensi fabbricate le Chiaviche Mantovane, ma è versimile che, o la loro primitira costruzione, o la loro successiva sistemazione abbia avuto luogo dopo l'erezione delle nove chiuse dei molini della Concordita. In tal casa, avendo dovtou escavarsi il fiondo di Secchia

stegiere, decome diproducts dell'impedita (directa finicia un seus deversable disporti con ana pardanas, distinguardo decome di la tracce sportive. In plante, l'accomo quisti a comerci a moit delli quali at une accomunità a menti della perta. In partico descriptati di la comercia della traccia di la di accomo fella propreccia, riccomo la na fanea tabalitate di la china. Impereccia, riccomo la na fanea tabalitate di la pattatta quanti la mole della materia contila pattatta, quanti la mole della materia contila pattatta quanti la mole della materia contila l'electrica della materia contila l'electrica della materia contila l'electrica della materia conti-

a valle, e quindi abbassarsi la magra, quegli scoli ne avranno approfittato con notevole vantaggio. Avvenuta sul principiare dello scorso secolo la totale demolizione delle dette chiuse, l'interrimento cagionato a valle avrà deteriorata non di poco la condizione di quegli scoli; e quantunque trent'anni dopo si sieno ricostrutte quattro di esse chiuse, e con ciò andasse a scemare il danno, questo però doveva essere tuttavia notevole, attesa la riduzione del loro salto ad un terzo circa del primitivo. Mi mancano i dati di confronto per esse chiaviche, ma rispetto a quella del Bondanello, dalla livellazione praticata nel 1778 dall'ingegnere reggiano Lodovico Bolognini risulterebbe che fin d'allora il fondo della Secchia erasi alzato circa B.\* 1.1 mantovani (0",51) sull'antica soglia della chiavica (5). Nella livellazione della Parmigiana, della quale si espongono i risultamenti nel prospetto I, indicasi l'interrimento di un metro sulla soglia della chiavica (6). È quindi verisimile che se in tanta misura ha peggiorato la condizione della Parmigiana rispetto alla sua foce in Secchia, altrettanto sia avvenuto per le Chiaviche Mantovane, e che la causa precipua sia ripetibile dall'essersi distrutte per la maggior parte le chiuse de' molini della Concordia (7).

Al termine della Nota A si è osservato che se l'artificiale immissione della Secchia in Po presso S. Benedetto è stata utile per i territori inferiori, altrettanto non può dirsi pei superiori, de'quali ha reso difficile lo scolo, coll'essersi attraversate le bassure dell'antico Bondeno, Così l'erezione delle chiuse de' molini della Concordia, avrebbe da una parte pregiudicata la condizione del tronco superiore del fiume pochissimo incassato nelle laterali campagne, coll'elevarne il fondo ed accrescere l'altezza delle piene, ma d'altra parte migliorò quella del tronco inferiore, rendendolo atto a ricevere più facilmente gli scoli delle mentovate bassure. Essi, come vedemmo, dovettero scapitare colla riduzione del numero e del salto di que' molini, ed il danno si accrescerebbe assai qualora si procedesse alla loro distruzione. Questo fu uno dei precipui motivi pei quali non reputai opportuni i raddrizzamenti della Secchia a monte, gli effetti dei quali nel caso concreto sarebbero simili a quelli della distruzione delle chiuse (8).

(5) Nel profile Bolognini l'interrimento non è in- i diverse livellazioni del Reggiano esistenti in ufficio dicato in numeri, ma in disegno soitaoto. Siccomo nel 1847, taluna delle quali risale al 1806.

disegno della shiavica indicasi elevata la chiave del- delle soglie delle Chiaviche Mantovane, le quali pol'areo di mezzo, B.º 19. -... 1/4 (8ºº,88), e quella di an trebbero per avventura essere state anteriormente (8) Giusta il quesito 2.º datomi dal Mioistere (vedas)

però la scala delle altezze è di 1/50, non el può (7) Ciò rilevasi anche dalla livellazione, prospello dubitare dell' cantiezza della misara. Rell' anocssovi 1, ova la magra vedesi consibilmenta più elevata arce laterale, the cembra il sinistro, R.º 15, 6. 1/4 rialzate. (7m,25) sulla atessa soglia.

<sup>(6)</sup> Non conosce in data di quella livelinzione, ma il Proemio), verei dovalo rispondere eirea all'op-la engongo enteriore al 1830, avendo raccolte le portunità di distruggere il moline del Bondanello

Aggiunta: — Ai § § 34, 32, e 33 della Memoria ho esposta la mia opinione sulla scorneinza di raddrizzare il costo della Secchia, porgendo un cenno di due tagli praticati-negli anni 1846-47, e di altro che altora intendevasti di intraperendre. In una nota poi annunziava essermi stato rificrito che èransi successivamente eseguiti con notevole spesa parecchi di tali raddrizzamenti.

Pubblicatasi la prima parte della mia Memoria, il sig. cav. Urtoler, ingegaere capo della provincia di Modena, nel confermami Utituno fatto si compiacque inviarmi un'interessante relazione dell'ingegnere di sezione sig. Yincenzo Minottini, concernente gli effetti avutisi da una piena del novembre 1866 in conseguenas dei tagli praticati; ed imandarmi poscia un disegno del corso fluviale ove questi sono tracciati, aggiungendo alcune notizie che vi si riferiscone, e delle quali qui propo un sunto.

Nel 1851 venne eseguito il taglio del Bacchello della lunghezza di soli 170", con un accorciamento di corso di 2000" ove il fiume ravvolgevasi nel più vizioso serpeggiamento.

Nel 1850, a valle di questo sonosi aperti quattro tagli consecutivi, detti del *Tassone*, della lunghezza complessiva di 2960°, con un accorciamento di 2150°.

Nello stesso anno 1856, sopra Rovereto si eseguirono altri tre tagli consecutivi, della complessiva lunghezza di 1800", coll'accorciamento di 1350".

Nell'anno successivo 1857, superiormente a S. Martino, nell'intervallo dei due raddrizzamenti surriferiti si praticarono altri due tagli consecutivi della complessiva lunghezza di 840°, con un accorciamento di 920°.

Finalmente nell'anno 1859, in continuazione dell'antichissimo drizzagno dell'Acqualunga si sono eseguiti di fronte a Soliera tre tagli della complessiva lunghezza di 2000°, con un accorciamento di 1640°.

Coi due raddrizzamenti del 1846 e del 1847 sarebbesi ottenuto, come abbiamo osservato, un accorciamento di (corso di 2170°; e coi posteriori, di altri 8060°, cosicchè ne risulterebbe un accorciamento totale di 10230°.

ui territorio matievane a borefato degli scoli di popure ale fait distrutaton nariodo hensi terraisi Garpi et 8 Not. Ils siccose ervit sa confilio fre città agli coli superior, mai sostente dano alla Correnti di Rione di Medera popular qui pranigiare dei modera aleve distanza e nichcore di Rione di Medera populare qui pranigiare dei modera dei sono di siccosi di sono di abbadentato per processera la distrutiona, dichieri di sisterenti di oggi distrutione e que proposito per lo consistente di consistente conse. Alta ven della consecuta di siccosi di siccosi di consecuta della preventi di prani, discosimando i conse alta ven besiare, seccosa finazioni del prime di esti go- vivali finado di Sectita in conseguenza dalla pretruit. Delico esprecenticamies appara destria "cursi diferenza della chiana di qua polito. L'14 ottobre 1852, essendosi avuta una piena che all'idrometro del Ponte Alto segnò sopra guardia 0",75; all'idrometro di S. Giacomo, due miglia a valle, avrebbe segnato 0",94; ed a quello di S. Martino di Secchia 0",99. Sarebbesi quindi avuta una maggior alterza al secondo idrometro di 0".19. ed al terzo di 0".24.

Dopo l'apertura di tutti i tagli, dal 4 al 5 novembre 1862 avvenne una piena ordinaria che segnò al Ponte Alto  $Q_i Q^2$  sotto guardia; a S. Giacomo 0°,35 egualmente sotto; ed a S. Martino 0°,35 sopra guardia. Al confronto perciò della piena del 1852 sarebbesi avuto a S. Giacomo un abbassamento di 0°,45+ $Q^*$ - $Q_i$ -

Dal 13 al 14 novembre 1892 sopraggiunse una piena straordinaria che, avanti di arrivare al suo colno, apri un'ampi berecia sul terro taglio di Soliera, nell'argine sinistro, mentre questo offriva ancora 0°,80 di franco; e ne segul l'inondazione di un esteso terriciro. Nonestante queste enorme diversione delle acque, gli argini inferiori erano minacciati di sormonto, del un rottazzo considerevole si apri nell'argine destro a valle del 4.º tagito del Tassore, di fronte a San Prospero, colla sommersione d'una grande estensione di terreni.

Malgrado la chiamata di tutti quei tagli e delle rotte, la piena al Ponte Alto segnò nel suo colmo 3º 28º o sopra guardia, quindi cent. 33 sulla piena massima del 1842; ed a S. Gincomo 2º 3º sopra guardia, e perciò 0º 16 sotto la piena del 1842; La cadente dal Ponte Alto a S. Gincomo 18º 3º sopra del 1842; La cadente dal Ponte Alto a S. Gincomo 18º 3º sopra del 1842; La cadente dal Ponte Alto a S. Gincomo 18º 3º sopra del 1842; and da 190 di acqua che nel 1842 era di 0.3851/000. Sacebbe giunta a 0.3551/000. Galcolato quindi, per l'ultima piena, l'aumento tanto dell'altezza che della pendezza, en rivulterabbe che la portata la quale pel 183º di determinata in 788º , dovrebbe moltiplicarsi pel coefficiente 1,288, ossia accrescersi prossimamente di un quarto, venendo da sacendere a 983º .

Se con una piena di 0",40 sotto guardia al Ponte Alto si ebbe a S. Martino il rigonfiamento di un metro in conseguenza della più rapida discesa delle acque, si potrà inferime di quanto questo si accrescerebbe con una piena massima simile a quella del 14 novembre, qualora fosse contenuta dagli argini.

Avenuta, dal 6 al 7 novembre 1894, tuas piena poco più che ordinaria, ed altra simile il 15, dalla Ralacione dell'ingegener Minotitia appare esere nell'Acqualunga, a monte dei nuovi tagli, al luogo del Copitolo, franta la scarpa dell'argine in lunghezza di 50°; e che agli Erri sarebbesi abbasato verso il ilume l'argino fino a metà del suo piano per 2°,50 in lunghezza di 70°. Nello stesso tratto rettilineo dell'Acqualunga vanno estendodosi i froldi, ed a formarseno de inuosi, perdendosi le golene che lo

accompagnavano (9). Qualche taglio parziale non sarebbe riuscito, ed i successivi, intaccati obbliquamente all'imboccatura, tendono a contorcersi nuovamente. Allo sbocco dei drizzagni i terreni coltivi vedonsi investiti da corrosioni vivissime. In molti luoghi la corrente di piena passa ad urtare le sponde e le antiche botte con una violenza spaventosa. In conseguenza della sconsigliata mania dei raddrizzamenti parziali sarebbesi insomma convertito il vecchio fiume in un fiume nuovo ove l'arte dovrà sostenere a lungo una lotta imponente contro fenomeni strani ed anomalie che non le sarebbe dato nè di prevedere nè di apprezzare, fino a tanto che il suo corso alterato non venga a sistemarsi sotto condizioni ben diverse dalle anteriori (10).

E si che queste non erano sfavorevoli se le botte in 160 anni non avevano sensibilmente cambiato posizione, e se il tratto dell'Acqualunga si era conservato rettilineo pel corso di ben 18 secoli, di modo che doveva considerarsi siccome monumento archeologico. Una prova della docilità del fiume si ha dal prospetto VI, ove si espone la lunghezza delle sue arginature tanto in golena quanto in botta, le quali conservavansi e difendevansi con una spesa moderatissima, minore di quella richiesta, a circostanze pari, per gli argini del Panaro, quantunque di andamento in generale rettilingo. I difetti del fiume risolvevansi adunque nei viziosi serpeggiamenti segnati sulle carte. Se le spese del trentennio 1815-44 ivi esposte si porranno un giorno a confronto con quelle del trentennio 1856-85, si avranno dati per apprezzare gli effetti dei praticati raddrizzamenti per quanto concerne la parte puramente economica.

Allorche, siccome conseguenze di questi, enumerava le escavazioni, e quindi gli scoscendimenti degli argini a monte; il più rapido afflusso, e perciò la maggiore elevazione delle piene a valle che col tempo sarebbesi estesa al fondo del fiume, ed alla magra coll'impedimento degli scoli; le nuove e più violente corrosioni, che avrebbero richiesto nuovi, più estesi, e più robusti ripari agli argini, od ingojato una considerevole estensione di terreni coltivi, circostanze tutte che si sarebbero associate a maggiori pericoli di rotte disastrose, io mi limitava a dare semplici consigli: nè avrei giammai creduto che avessero in breve a convertirsi in sinistri presagi. che pur troppo oggidì il fatto dimostra per la più parte avverati.

che gli orgiei dell'Acqualunga sono sensa golena, giudisiase rificazioni, dovrebbe essere quello che mentro devo dirsi che sono in generale protetti da nel 1860 dirense i lavori pel chiodimento della rotta golene, niceomo appare aoche dalla sezione sormale del froido Passerini sul Reno, in guisa di meritarsi riloveta cullo frocto Polmieri, che servi pel calcolo i' opera sua I più disticti elegi de' mici amici Cav. delle portate.

<sup>· (9)</sup> Al § 17, per errore di scritturazione al è dette | (10) L'ingegnere Minettiel, da cui portone queste Pacifico Barilari, ora ispettore del Genio Civile, e commend. Meerizio Brighenti.

Sulle più importanti botti sotterranee pei canali di derivazione o di scolo della pianura subapennina fra l'Enza ed il Panaro. (Vedansi le tavole relative).

Nella Memoria si sono indicati soltanto i più importanti ediftij di botti, o tombe che servono al passaggio dei canali di scolo o di derivazione della pianura suddescritta sotto fiumi od altri canali. Un sunto di essi, con qualche cenno ulteriore per taluno de' più singolari, potrà interessare i enlori dell'archiettura idrantica, e la storia dell'arte.

4.º La tomba colla quale il grande colatore Fisma passa sotto il crostolo fra Gualierie e Guastalla per unirsi alla Parmigiana Moglina (§ 43), è della lungherza di 77.º00 in due gallerie, con vasca all'imboccatura. La larghezza di 000 gia galleria è di 2º 40 e il allezza di 2º 80 presso l'imbocco, e di 2º 50 allo sbocco. Essa può chiadersi con travata; è piana, ma in tempo di piena del colatore agisso siccome sione.

2º In prossimità del Ponte della Testa il canale dei Molini di Novellara, derivato da quello della Secchia a valle di Reggio, si fa passare sotto la Parmigiana e sotto i canali laterali Linarola a destra, e Degagonia a sinistra, mediante tomba a sifone della lumpiezza di 107 metri, con luce della larghesta di circa 0°,90. Non conosco altri dati circa alla forma ed al satto di quell' edifizio.

Veramente singolari per l'arditezza della loro struttura sono le due tombe a sifone colle quali i due rami del canale di Secchia attraversano le fosse fortificatorie di Modena per entrare in città (§ 55).

3º La tomba del Canale di Formigine è della lunghezza di 196º. La sun luce d'imboco è larga 4º 58.5 alla 4º 88, e quella di sbocco è larga 4º alta 0º,90. Ivi l'acqua è rigurgitata dalla gora di un prossimo molino. La differenza di livello fra il pelo d'acqua a monte e quello a valle ossisi al battente, è di 0º 47. Il sallo vuoto dell'edifizio, ossisi la differenza di livello fra il pelo d'acqua a monte e la croppa di esso nel fondo della cunetta della Possa, è di 4º 44.

4º La tomba dell'altro ramo detto il Canala di Corlo è della lunpetra di 112º. La luce d'imbocco è larga 14º, 30, lat 0º, 55; e quella di abocco è larga 1º,10, alta 1º,50. Ivi viene egualmente rigurgitata l'acqua dalla gora di un molino, ed il battente della tomba è di 1º,28. Il signi preso dal pelo d'acqua a monie alla croppa della botte, è di 5º,44, ridacibile per la parte vuota a 8º,88, sottraendo l'altezza dello strato di terra sovrapposto e dell'acqua nella cuentta della fossa. Quei due edifiți vennero costrutti cella prima metă del secolo XII, ono si ha memoria che sieno pre essi occrose riparationi. L'scaqua della Secchia essendo, come vedemmo, torbida, parrebbe dovesse tendere ad sorturie i conduit. Ma if fatto prova che le cose sonosi ridotte all'equilibirio colla misura del batente in relazione alla lumpherza della canna, all'entità del salto, od alla superficie della sezione rimasta libera.

5° La tomba piana colla quale il canale di Reggio, derivato pure dalla Secchia, passa sotto il torrente Tresinara (§ 60), è della lunghezza di 280°, con luce d'imbocco larga 2°,91, alta 1°,71, e con quella di sbocco larga 2°,12, alta 1°,60. Il corpe dell'oditizio costituisce una pescaja che promove un salto del torrente.

6.º La botte di Burana, che mediante raddrizzamento del Panaro doveva stabilirsi sotto il letto di questo, comprese le vasche a suoi estremi, è lunga 121°, in due gallerie larghe 4°,18, alle 2°,85 (§ 69). La sua soglia è della grossezza di circa 1°, fondata sopra palafitta.

L'acqua di piena di Burana nel 1846 si alzò 10°,97 sull'orizzontale Conti; la croppa della botte si è stabilita nel suo mezzo a 7°,46 sulla dotta orizzontale, colla grossezza di un metro per la volta, la chiave della quale sarebbesi così trovata a 4°,51 sotto il pelo d'acqua di piena del colatore.

Ma ove si consideri che per lo scarico procurato dalla botte andrebbo necessariamente a deprimersi la piena di Burana al confronto di quanto ora avviene, e che è sempre contemporanea ad una piena del Panaro rigurgitato dal Po, se ne conchiaderà dovre essere raro il caso che la prevalenza su questa dovesse giungere ad un metro, misura cui per termine massimo si limiterebbe così il salto vuoto della botte dal quale ne è determinata la nessione di souto in sò.

## NOTA W.

Sulla sistemazione della derivazione dei canali di Modena e di Reggio dalla Secchia.

Il quarto quesito fattoni dal Ministero di Pubblica Economia comprendeva la domanda: Se opportuna el escupidis ais una chiusa al Pescule, che dovrebbe in caso, non solo impedire la dispersione delle acque, ma servire anche ad una regolare distribuzione di esse fra le due provincie di Modena e di Reggio.

Visitati il tratto della Secchia ove avrebbesi dovuto stabilire la chiusa, e l'andamento del canale di Modena, mi limitai ad esporre il mio avviso

sulla possibilità di erigere l'edificio all'uopo richiesto; al che, como oservai, non si opporrebbero difficoltà locali, indicando eziandio la forma e le dimensioni che gioverebbe assegnargli alfine di risolvere il questio diformetrico di un giusto ripartimento delle acque. Notai soltanto che innanzi tutto sarebbe a risolversi la questione di diritto circa alla misura della macina competente alla comunità di Carpi. Ciò è quanto poteva dire nella ristrettezza del tempo disponibile per rispondere alle fattemi domande. Ma, consultati di poi vari scritti concernenti lo stesso argomento, ebbi luogo di rilevare che trattavasi di una controversia sommamente involtata, stata da lungo tempo gatiata.

Il Bologinii, nelle Memorie idvauliche per il dipartimento del Crustolo (pag. 46), dice che dal canade di Reggio is carere in modo irregolare una macinatura a acqua abbondante per uso dei molini e città di Carpi; che questa quantilà pe concessa al Carpigioni in forca di lettere del Duca di di Riggioni comendo che Merco di Milano dirette alta città il 12 aquata 1402, nelle quali comundo che Merco per il Spore el Carpi dovesse avere una macina a caqua di questa del canade di Reggio per conduvala in servicio di que' molini. Aggiungo che dopo qualche tempo insoreror molte questioni per la competenza di questicaque al che non si volven più concedera dai Reggioni ai Carpigioni; ma che nel como 1487. Escole d'Este duca di Ferrara, Modena e Reggio, rilacciò in dono questa quantità d'acqua ai Carpigioni, dopo di che fu consenuto di deversi dare metat dai Reggioni e metal dai Robinessi, come tuttora sussiste.

Abbiamo già veduto come al principio del secolo XIII i due Municipii di Modena e di Reggio avessero fatto un concordato, coll'intervento dei podestà di Cremona e di Parma, per distribuirsi in giusta metà le acque di Secchia alfine di alimentarne i loro navigli (1).

Nel diploma del 1887, ciuto nella Nota A, che indica le coerento della villa di San Stefano presso Sectia, l'imperatore Venceslao avrebbe conceduto a Gilberto de Pii di derivare un canale d'acquo dalla Secchia, per uso appunto di Carpi, in questi termini: Concedutes etami tibi et tuis heredibus ac successoribus, quod tu heredes, et successores tui perpetuo de fiamine quod appellatur Situla libere accipias et accipiere possis, seu per le accipi faccere unum canale abicumque voluviris cum illa quantitate apue quam voluviris en Castro Castelarani infra, ubicumque et quicumque locum voluviris, quod conducat aquam fluat et discurrer latia aquam ad dictum castrum Carpi et per villas desic castri et pertinentiarum i spisus ut prefertur (3).

(f) Memoria § 52, pag. 143.

(2) THAROSCHI — Mem. stor. Cod. Diplom. Tom. V., pag. 148. Ciò premesso, è verisimile che la determinazione presa nel 1478 dal Duca Ercole d'Este, perchè tanto i Reggiani quanto i Modenesi dorressero dare alla comunità di Carpi una macinatura d'acqua abbondante da estrarsi dal canale di Reggio, avesse riferimento alla precitata concessione del 1387.

Venendo ora a parlare del modo col quale si pratica il ripartimento delle acque fre Modena, Reggio e la comunità di Carpi, la loro divisione si fa appena al disotto della stretta del Pescale, dirigendone nell'alves strese derivata mediante bocca dal canale di Modena presso San Michele, di fronte a Castellarano, dopo circa due chilometri. L'altra metà, accreciuta di mezza macina, si dirige verso la sponda sinistra e si deriva dal fume dopo altri 4500°, pel canale di Reggio, al luogo detto Monte Armone, di fronte a Sassuolo.

A duo chilometri circa da quel punto, nella sponda destra del canale di Reggio, si apre una bocca per la quale si dà ni na approssimativa l'acqua competente al comune di Carpi, la quale continua a decorrere sulle ghiaje di Socchia per altri 55907. Quivi, a sinistra del funne, si deriva propriamente il canale di Carpi, che, dopo aver animato un molino detto Bertacchi, attraversa con chiusa il torente Tresinaro, continuando di suo corso per Rubbiera, la Valte, Campo Galliano, Pananao, Gargallo, Santa Croce e Carpi, ne'quali loochi anima attettanti molini.

La controversia colla comunità di Carpi non riguarda soltanto la misura della macina d'acqua che le si compete, ma il luogo esianidio ove deve essere misurata. I Reggiani pretendono che ciò avrenga ove pratisasi l'estrazione a destra dal canale di Reggio, od i Carpigiani intenderebbero invece di non sottostare agli effetti del disperdimento sulle ghiaje di Socohia, e che la macina si doresse misurare a Caroi.

Nel 1821 vi fu una proposta per appinarse l'insorta difficollà, consistente nell'escavre, partendo dal camale di Reggio, un apposito condetto per le acque di Carpi presso la sponda sinistra di Secchia, approfittando, per l'ungo tratto, di un ramo derelitto del fiume; di misurare al molino Bertacchi la quantità d'acqua occorrevole per ottenere una macina abbondante, e di eroquer tatle quantità medianto bocca regolare nella spondia destra del canale di Reggio. Serabbesi inditre l'asciata sussistere l'attuale derivazione del canale di Carpi dalla Secchia, con che verrebbesi al erricchirlo delle acque aventuite derivabili in quel punto dalla Secchia stessa, cui si troverebbero unite le sorgive della Valle Urbana influente a destra, salle quali i Carpijani avrebbero diritto.

Colla chiusa da me proposta, quando venisse anche a sinistra accompagnata da cavi di derivazione tanto pel canale di Reggio quanto per quello di Carpi, andrebbero ad eliminarsi le insorte difficoltà, evitandosì i disperdimenti cui devono naturalmente soggiacere le acque sulle ghiaje della Secchia, per 2000" rispetto al canale di Modena, per 6500" in quanto a quello di Reggio, e per 5500" rispetto a quello di Carpi. La misura della macina competente ai Carpigiani potrebbe calcolarsi a Carpi, ma in via di semplice esperimento in relazione all'effettivo salto delle acque per quel molino, e stabiliane la portata, questa verrebbe determinata dal'aditino d'estrazione presso ia nuova chiusa nel modo da me indicato. Sussisterebbe porb tuttavia la difficoltà dell'ettità del dispendio occorrevole, da commisurarsi a quella degli utili ottenbili, e l'aitra più grave anocoa di ripartito in proportione a questi fre le parti interessate.

## NOTA G

Sui pozzi modenesi, sulla utilizzazione delle sorgenti, e sul perfezionamento dei molini in quella pianura. (Vedasi la tavola relativa).

Ai §§ 69, 63 ho accennati i miglioramenti che si potrebbero introdurre nell'utilizzazione delle sorgenti della pianura del Modenese e del Reggiano a vantaggio della irrigazione, della narigazione, e della macinatura dei grant, per la quale giorerebbe eziandio perfezionare il meccanismo dei molini; e nella Nota B, parlando degli scari praticati non ba guari nella città di Modena, ho osservato come ivi si costruiscano da tempo immemorabile possi d'acques asilanti.

Intorno a questi oggetti porgecò ora ulteriori schiarimenti, valendomi rispetto all'ultimo delle indicationi avute dal mio amico professore Cesare. Costa, e della pregevolissima Memoria precitata del celebre Bernardino Ramazini. Fino alla profondità di 9°, oli 10° sotto i suodo di Modena abbiamo veduto alternarsi gli strati impermenbili d'argilia con altri depositi alimivali permenbili, dopo di che succede uno strato d'argilla delto cretone, compatto e perfettamento impermenbile, della potenza di sette ad otto metri, sovrapposto ad altro di asbiba e gibiaja, d'onde scaturisce l'acqua che si eleva sulla superficie del suolo, ove questa sia depressa, o poco al disotto di sesa qualora sia adjunanto alta.

Una delle più grandi difficultà nella formazione di que' pozzi s'incontra mell'attraversamento degli stata superiori permebili. It si secavano con una sezione cilindrica del diametro di circa 47,60, e per impedire Il fraamento della terra, di metro in metro si riveste questa mediante camicia di mattoni a secco collocui in piedi, col loro piano appoggiato alla terra, e riuniti colle loro coste in guisa di formare una serie di filari od anelli cilindrici. Di tratto in tratto si hascia interrotto il rivestimento affinchè megito trapelino le acque di sorgira. Quando poi queste divengono troppo abbondanti, ai mattoni si dà una leggera inclinazione, cosciche gli anelli cilindrici si convertono in tronchi di cono, onde il lembo superiore estremo del filare sottoposto possa addossarsi per alcuni centimetri al lembo inferiore interno del filare sotrapposto.

La sezione verticale del rivestimento assume cos la forma di una sega, con che si facilita la discesa delle acque fra esso e la terra fino alla parte infima. Questa si spinge a cent. 50 circa entro lo strato continuativo di cretone impermeabile, ove formasi un soloc; e mediante un tubo, o fistola, si raccoglie in un secchio l'acque che ne segorga.

Si continua di poi l'escavazione della canna nel cretone impermeabile, rivestendola con filari cilindrici di mattoni pure a secco, ma senza interruzioni, fino a che si giunga ad un punto ove un sordo mormorio annunzia ai pratici la prossimità dello strato permeabile nel quale defluiscono le acoue salicati.

La parte superiore di quest'ultima 'escavazione si fa con un diametro minore che, discondendo, si aumenta alquanto. E ciò alfine di fornare nalla sommità del cretone una risega sulla quale si erige la canna di muro con incretamento fre essa ed il rivestimento a secco. Alla canna di muro si dà il diametro interno di 0°,78, ed esterno di 1°,07, cosicebh ne risulta a sua grossezza di 0°,415. Quelle dell' incretamento, che si fa con angilla tenace ben pigiata, mano mano che va elevandosi la canna, riene a riscric di 0°,25. Compituta la canna fino al livello del suolo, e turata diligentemente con creta la fistola, si procede al perforamento dello strato infimo del cretone mediante trivella.

Dal foro coal praticato scaturisce con violenza l'acqua saliente, che da principio trascina sabbia, colla quale per qualche metro d'altezza viene riempito il foudo del pozzo. Affine di mantenere vivo lo sampillo, si sçarica l'acqua superiore del pozzo, mediante tubo, in qualche condotto sotterranco di più basso livello.

. Il Ramazzini aggiunge, circa a questa operazione, le seguenti osservazioni. L'impermeabilità del cretone sottoposto è tale che per facilitare l'escavazione alcune volte è mestieri bagnarlo.

Pozzi simili si possono escavare anche nei contorni di Modena fino a qualche miglio di distanza, e la plaga a tat uopo adatta si estende maggiormente da levante a ponente, che non sia da mezzodì a settentrione.

Al primo sgorgare dell'acqua dal nuovo pozzo si abbassa quella dei pozzi prossimi, ma dopo alcune oscillazioni si pongono tutte ad un livello comune.

Nell'estate, il fondo del pozzo che si escava è freddo, e gli escavatori vi possono difficilmente operare, attesa la copia di effluvi mefitici che impediscono la respirazione ed estinguono eziandio i lumi. Tali effluvi si sviluppano in maggior copia quando scopronsi tronchi d'alberi, che si tagliuzzano con facilità nello stato di mollezza in che s'incontrano, indurendosi dipoi, esposti all'aria, fino a prendere la consistenza del corallo.

Nell'inverno invece il fondo del pozzo è tiepido, e non si manifestano gli accennati inconvenienti, cosicchè l'operazione viene generalmente ese-

guita in quella stagione.

Non si hanno notizie sull'epoca nella quale si è scoperto il modo di escavare simili pozzi, notandosi che può provenire dal caso dopo una serie di tentativi per rinvenire acque migliori a profondità sempre maggiori. Osserva il Ramazzini che forse a tale scoperta alludeva chi allo stemma della città aggiunse due trivelle col motto Avia, Pervia.

In quanto all'asserito eguale livello dell'acqua de' pozzi, devesi avvertire che in quello dei due pozzi salienti dell' avv. Gerez e del Ministero, indicati nella Nota B, esistenti il primo all'occidente ed il secondo all'oriente di Modena, alla distanza di circa 900", havvi la differenza di 0",16

nel senso della pendenza generale del terreno.

La temperatura del fondo de' pozzi a circa 20<sup>n</sup> sotto il suolo è verisimile che sia costante nell'anno e forse di un grado superiore alla temperatura media della plaga. Egli è poi naturale che nell'inverno abbia ad esservi una corrente promossa dall'eccesso di calore sul fondo, mentre nell'estate, per la più elevata temperatura alla superficie del suolo, l'aria rimarrà stagnante sul fondo, molto più se ad accrescerne la gravità specifica concorra lo sviluppo di gaz acido carbonico.

Rispetto alla citata epigrafe, potrebbe darsi che la parola Avia significasse in lingua gallica sorgente, chiamandosi anche nei contorni di Milano, aras la prima sorgente che s'incontra sotto la superficie del

suolo (1).

Dai particolari che precedono, e da quelli che sonosi esposti nella Nota B. rilevasi che rispetto ai terreni dei contorni di Modena si possono ottenere ricche sorgenti mediante l'escavazione e perforamento dei così detti pozzi modenesi, analoghi agli artesiani; ma la spesa da essi richiesta è tale da limitarne l'uso per acque potabili (2).

<sup>(1)</sup> Yeshat is min Memoria sells' Omosimis dei salla significations della partia erez. In pressimita formi dell' Rabia Scienteriosale e della Francio di Néciona, nel casabe di Francio il Rose (Germale dell' R. Intribio Loudour), rroma III, 76 A. roma III, 76 A. roma II, 76 A. roma III roma III

dne Arese, Aris, Ario, Aro, Aremella. Nella nota rialitrate un antico pozzo mediante perforamento (6) di casa Memoria aggiungo qualche ossarvazione col metodo artesiana spiato a 30<sup>os</sup> solto il suolo,

Alfine di arricchire i canali di navigazione e di irrigazione converrebbe sempre ricorrere alle sorgenti superficiali, che vedemmo incontrarsi tanto nei contorni di Modena, quanto in quelli di Città nova, nelle Valli di Fontana, ed in varie parti del Basso Reggiano (§§ 53, 54, 55, 62). Osservai come a tal fine giovasse dar corso a quelle sorgive la cui copia rende acquitrinosi i terreni, e come potesse tornar utile lo scavar fossi

e teste di fontanili giusta il metodo seguito nel Milanese.

Dopo d'allora si sono proclamati gli ottimi effetti ottenuti dal così detto drenaggio o fognatura, consistente nel dar corso alle acque ristagnanti del sottosuolo col richiamarle in un sistema di condotti sotterranei. I diversi metodi seguiti a tal uopo vedonsi indicati in appositi trattati, e consistono nel praticare fossi, o, per meglio dire, incisioni nel terreno, a pareti pressochè verticali, della profondità di 1",0 ad 1",50; nel collocare sul fondo tubi di terra cotta lunghi 0",30 o 0",40, del diametro di venticinque ad ottanta millimetri, riunendoli con maniche simili, e ricoprendo il tutto dapprima con ghiaja, e di poi colla terra escavata. Talvolta, in luogo dei tubi si adoperano sassi, o meglio ciottoli fluitati, od anche tegole e pianelle, oppure sole pianelle unite a secco, formanti una sezione triangolare. La superficie della sezione di scarico deve essere proporzionata alla quantità dell'acqua defluente in guisa di non riuscire totalmente occupata, con che in causa della pressione delle acque superiori queste vi sono richiamate, e ne' meati che abbandonano si promuove la circolazione dell'aria. In que' trattati si indicano le regole per assegnare la distanza e la pendenza ai condotti e per proporzionarne la sezione alla quantità dell'acqua affluente, anche in relazione all'uffizio di essi condotti secondo che sono subalterni o principali (3).

Nella pianura lombarda, ove gli strati di ghiaja o sabbia viva costituiscono un drenaggio naturale, non venne finora applicato quel metodo; ma nel Modenese, ove prevalgono generalmente i depositi argillosi detti cretone, alternati con altri di moderata permeabilità, esso potrebbe tornare di somma utilità sia per risanare terreni acquitrinosi, sia per raccogliere ed utilizzare le acque di sorgiva.

riferendo le osservazioni da lui fatto sulto natura | quelle indubbiamente di conoscere la geologica cone potenza dalle più basse stratificazioni del terreno. diziono del terreno sottoposto, oggetto di non lieva Depo quell'esperimento è a prevederal che ell'an-tice metodo di difficile o disposiciose ascenziose shabais a assilitar quello strisbon, il quele doi. Enanta. Manaed da droisoga. vrebbe rieseire più facile ed economico, el selo

acopo però di ettenere scone potabili. Per siffatta Leclero. gulsa si potrebbero spingere le espinrazioni a pro- Sternens. - Guide du droineur. Traduz. di Faura, fondità più rileventi ancore, forse col vantaggio di LECLERC. - Traile de droinege.

ottenerno ocque salienti o maggiore oltegra, e coo Brott-Pichat. - Montele del Fognatore.

Nelle valli di Fontana, prossime alla Secchia, ove s'incontrano strati di ghiaje ed abbondano i ciottoli, con questi potrebbe praticarsi la fognatura, dirigendone le diverse linee, o fossi secondarj, ad un fosso principale. Se in qualche parte il terreno si appalesasse ricco di polle, potrebbe escavarsi qualche testa di fontanile, applicandovi eziandio i tini, giusta il metodo milanese, allorchè si scorgesse provenire le polle da tale profondità cni non convenisse spingere l'escavazione generale.

Pei terreni a destra di Secchia, prossimi a Cittanova, ove minore sarà la permeabilità, e verisimilmento prevarrà il cretone, gioverebbe associare l'escavazione di profondi fossi ed anche di teste di fontanili ad un drenaggio, mediante tubi di terra cotta che vi si scarichi. Altrettanto sembra dover convenire pei terreni acquitrinosi del basso Reggiano.

In quanto concerne i paduli di S. Faustino, prossimi alla città di Modena, le difficoltà sarebbero maggiori per la circostanza che le acquo superficiali di sorgiva alimentano canali i cui livelli sono vincolati a quelli dei prossimi opifizi cho ne vengono animati. Col piano di bonificamento del 1823, che raggiunse lo scopo precipuo di rimovere le cause d'insalubrità, e quello eziandio di migliorare la condizione dei terreni, si è ottenuto l'intento deprimendo il livello delle acque della Modenella, colla soppressione dell'edifizio del Follo. Si è eziandio escavato un capace emissario che mette capo nella fossa circondaria, della quale pure si è abbassato il livello, per dirigervi gli scoli de' terreni più depressi, e medianto scaricatore quelli di terreni più elevati posti verso oriente. Un maggiore approfondamento di esso emissario, associato ad un'opera di drenaggio per quella parte del quartiere di essi paduli ove non potesse pregiudicare l'uso delle acque siccome forza motrice, gloverebbe a migliorare sempre più la condizione del terreno e ad accrescere la copia delle acque di sorgiva che alimentano il Naviglio (4).

mediante lettera del 2 agosto 1852. Successivamente linea culminante del conoide, oui sarchbero settovenni e sapere che in occasione delle costruzione posti atrati impermeabili; a che facendo il primo del ponte dello ferrovia sulla Secchia presso Rub- le fanzioni di scrbatajo, se se acarichino le soque biera, le sun fondazioni secosi praticate sopra ano setterratice sui fianchi di caso conoide, fermeti essi strate di cretone compettissimo, previa affessione del pare le parte, se non di ghiaje, di subbla suffiand the stripes congesteration private advantages to private the stripes congesteration private stripes controlled to the stripes controlled to the stripes controlled to a smalle fugitors total for interest to be striped to the stripes controlled to a smalle fugitors total for interest to the stripes controlled to the stripes co vele corpo d'acqua. Presa perciò in più maturo detto Canalasso, cai ni dirigerebbero oltri canali esame le cosa, non si andra loctano dal vero sop- alimentatori ja diregione normale dall'ovest all'est,

(4) Queste all'ineiros era il pinea che propusare i peneode che a monte di Robbiers il fondo dell'ample la massima, dictro sue interpellazione, al dataoto il cuto di dirizione della Secchia sia costiluito da an mie amico consultare leggenere Giucepo Nacottii ammano di gibiaje e ciottoli persenabilistica culti.

Al § 65 hio accennato quanto importi per la pianura modenese accrecere ed anche utilizare in maggior misura la forra motire della coque
per la macinazione de grani, al qual utilimo fine proponeva di sostituire
alle solite ruote cordinarie a pimnette piane, route di fianco perfettamente
ineassate in corsic curve, con che si può triplicare l'effetto utile. Dopo
d'allora si è perfezionata la costruzione delle così dette turbine ad asse
verticale, le quali presentano il vantaggio di occupare poco spazio e di
prestarsi a notevoli variazioni nella misura della forza motirce senza
che scemi in modo sensibile il rapporto di essa coll'effetto utile. In
vista di che, la ditta Schlegel e C' di Milano, dalla quale vengono costrutte, le ha con vantaggio non live sostituite, in grandiosi stabilimenti industriali, alle ruote inglesi summentovate. Verificandosi appunto
nella pianura modenese notevoli variazioni di portata nei canali destinati alla macinazione deli grani, di somma utilità parrebbe dovesse ivi
tornare l'applicaziono delle interbine pel motivo preaccennato.

# NOTA M.

Sui progetti e trattative concernenti la sistemazione dello scolo Burana.

Dal § 66 al 71 ho in breve accennato i cangiamenti cni soggiacopue l'ultimo trono del Po coll'abbandono del ramo di Ferrara; i dami che ne derivarono alla condizione del grande colatore Burana, e del vasto ne derivarono alla condizione del grande colatore Burana, e del vasto territorio di cui è l'emissario; e le trattative che vi futuno per approtarri rimedio. Indicava come dopo le ultime di queste si stessero allora compilando i progetti per attivare la botte colla quale Burana dovrebbe sottopassare il Panaro, e per associarii a quello del professor Ferfini, inteso a migliorare la navigazione del derellito Po di Volano. Presentati lai progetti sul cadere dell'anno 1850, io obbi ad occuparmene per dovere d'affizio nell'interesse dei Mantorani, i quali dovvano procedere a monte frattative coi Ferrarsei e Modenesi. Per norma di questi ultimi, dietro incarico avutone dal proprio Governo, il signor consultore Rocagia pubblicò, del 1851, una Memoria nella quale co molta estensione

the s'apprenieurobles quelle delle occusi natioque, relative l'apprenieurobles quelle delle occusi natioque, relative l'apprenieurobles que l'apprenieurobles que l'apprenieurobles que l'apprenieurobles que l'apprenieurobles que delle production de l'apprenieurobles que delle production de l'apprenieurobles que l'apprenieurobles que l'apprenieurobles que l'apprenieurobles quelle que l'apprenieurobles que l'appre

viene svilappato questo grave ed intraktato argomento. La storia dei fatti, fino alle ultime tattatire, viene illustrata dai relativi documenti iri riportati. Dato poi un ampio ragguaglio dei progetti compilati sotto diversi aspetti per immettere Burana nel Po di Volano, passa a discutere la questione di diritto tanto per cio che concerne tale immissione nell'inferiore territorio ferrarese, quanto pel riparto della spesa, che vorrebbe regolato in proporzione dell'ulti: risultante ai terreni da bonificarsi.

Egli trovebbe preferible il partio che l'opera avesse ad eseguisri a spese dei Governi interessati amicchè dei privati, salvo a farale de questi rispettivamente rimborare in base ad una modificazione dell'estimo dei terreni migliorati. Che se per aventura in ciò ion no convenissero gli altri, diede Governi, egli proponeva che l'Estanse avesse a chiedere di eseguire in seguito partecipare anche gli altri, dietro una adequata retribucione in seguito partecipare anche gli altri, dietro una adequata retribucione in relatione di terreni che vi concorreranno, al futulic che se sari calcolato, e alle spese che furoso fatte da prima in società. Tutte le notizie che risparachan questa complicatismis questione potendosi stitugere da quelle seritto, io mi limiterò ad alcune considerazioni sotto le viste tocniche in relazione a quelle di già fatte et al § 71.

Nel processo verbaie del Congresso tenuto nel maggio 1846 dalla Commissione internazionale crasi stabilito che, giusta la proposta Bolognini, allo sepo di possibilmente evitare le così dette subbiere, abbandonnat l'idea di secanza i i Postello per immetteri Burnan, Falveo di questa si dovesse stabilire lateralmente a destra, comprendendori i colatore Tassone, oppure solitario a sinistra. Alfone di risvenire un terreno maggiormente adatto pel nuovo scolo, l'ingegnere in capo di Mantova, Pianzola, propose in tale circostanza di essminare una linea prossima allo scolo Cittadino che scorre nella bassura a due o tre chilometri a sinistra del Poatello. La Commissione riconobele possibilo la conducta delle acque di Burnan per quella linea, dichiarandola però troppo lunga e brigosa rispetto agli secoli da interescenzi, cosicche hon trovò di ammetteria.

Si stabill che il nuovo canale dovesse avere la larghezza di 6" sul fondo, cen acarpe dell'uno e mezzo di base per uno di alterza, la pendenza in ragione di 0,10 per mille, giusta l'antico progetto; e che il deflusso delle accue dovesse regolarsi in guisa di non superare lo stabile Muzzarelli.

Secondo queste norme, si eseguirono i rilieri dei progetti sulla traccia delle due linee indicata, facendo luogo, all'atto della furo compiliazione, tanto per l'una quanto per l'altra, s' scambili d'alveo del nuovo canale ol Peatello, e di questo col Tassone, oro le circostanze lo richiedevano. Per il progetto dalla linea a destra, dopo l'unione di Buruna col Tassone, la larghetaza sul fondo si o portata ad 87.50.

In occasione dei nuovi rilievi si è scoperto che, anche senza il concorso di Burana, nella piena autunnale del 1846 lo stabile Muzzarelli, presso il ponte di San Giorgio, era stato soverchiato di circa un metro; che da questo stabile a quello simile segnato al sostegno di Cona sul Volano, eravi un'acclività di 0",119, in luogo di una declività; e che la reale cadente dal ponte di San Giorgio alla Botte di Panaro era di 0",434 minore di quella risultante dalle anteriori livellazioni. Per tutte queste circostanze sarebbe emorso che, attenendosi al piano prestabilito rispetto a Burana, combinato col primo piano Ferlini rispetto all'escavazione del Volano, in occasione di piena sarebbesi raggiunto lo stabile Muzzarelli anche senza il concorso di Burana; e che per questa sarebbe mancata la necessaria cadente del pelo d'acqua. Si riconobbe quindi indispensabile di introdurre un cambiamento nel progetto, seguendo prossimamente il secondo piano Ferlini, che calcola una maggiore escavazione pel primo tronco del Volano dal ponte di S. Giorgio al sostegno di Cona, e portando lo sbocco di Burana in Volano a valle del ponte di San Giorgio, anzicchè al superiore ponte di San Paolo presso Ferrara.

Per tal modo il dispendio del primo progetto a destra del Poatello, col quale sarebbesi unita Burana allo scolo Tassone, veniva a riuscire di Scudi rom. 294 490,522

cui aggiunta l'escavazione del Volano giusta il 2.º piano Ferlini (1), di poco variato, importante » »

te > . > 12/202,432

ne risultava dispendio di

Scudi rom. 421 722,954

Pel secondo progetto del canale solitario a sinistra del Poatello il dispendio sarebbe stato, rispetto a

Burana, di Sc. rom. 310 782,994 cui aggiunto quello della escavazione del Volano di > 127 292,432

ne risultava la spesa di

Sc. rom. 438 021,426

In vista dell'entità di tali cifre e della difficoltà da superarsi per l'incoerenza del terreno in cui dovrebbesi escavare il moro canale, e col quale sarebbero a costruirsi gli argini, avuto riguardo alla notevole prevalenza di livello dei canali esistenti al confronto di quello di Burana, gli inge-

<sup>(1)</sup> Rel 2.º piano Ferlini il dispendio per l'escevalence del Volano, compreso II soutagno de septere l'escentivir a valle del poste di S. Giorgio, sarrebbe stato di S. R. 126789. Le differenza di S. R. 503 pontale. per S. R. 200 dipende de sa maggire phisosamento

gneri operatori si determinarono a rilevare il progetto anche sulla linea prossima allo scolo Cittadino, partendo da Senetica. Allo scopo di non arrecare alterazione agli scoli attuali che confluiscono in questo alla destra, trovarono opportuno di attraversarlo a monte con tomba; di portare così Burana a sinistra, e di attraversarlo nuovamente a valle per farla sboccare nel Volano giusta i progetti antecedenti, premesso, ove occorreva, uno scambio di letto col Cittadino. Attesa la depressione del terreno e la necessità di accompagnare il canale con robuste arginature, per ottenere la terra all'uopo occorrente si è ampliata la sezione di Burana, portandone la larghezza dalli 6" ai 9" sul fondo, e le' si è assegnata la 0, 161

pendenza di  $\frac{0,161}{1000}$  da Senetica fino in prossimità di Ferrara, in lunghezza

di 14649", disponendone di poi il fondo orizzontale per gli ultimi 4724".

Il dispendio richiesto giusta questa linea sarebbe, rispetto al canale di
Burana, di
Sc. rom. 255 608,937

cui aggiunto, come nei progetti antecedenti, quello per l'escavazione del Volano, di

» 127 292,432

ne risulterebbe la spesa di

Sc. rom. 382 901,369

sensibilmente inferiore a quella richiesta dagli altri due progetti; di modo che non sarebbe ad esitarsi sulla preferenza di questo dal lato economico.

Qui gioverà fare un'osservazione. La traccia del Poatello coincide coll'ultimo solco che seguiva il Po di Ferrara avanti che rimanesse del tutto abbandonato. Ciò avvenne, durante il secolo XVI fino al principio del successivo, per deposizioni degli influenti Reno e Panaro, e per quelle della corrente del Po progressivamente indebolita, mano mano che veniva in maggior misura assorbita dal ramo di Venezia. Ne consegue che l'interrimento del Po di Ferrara, formato da sedimenti di acque correnti, in larghezza di ben duecento metri dovrà essere in generale sabbioniccio, e talvolta di pura sabbia. La striscia invece sulla quale scorre lo scolo Cittadino corrisponde al fondo dell'antica conca che segna l'estremo del controforte naturale formato dalle deposizioni del Po allorchè scorreva disarginato. Ivi perciò il terreno deve essere quasi esclusivamente argilloso siccome proveniente da sedimenti di acque di espansione. Ne consegue che, mentre tanto a destra quanto a sinistra del Poatello il terreno non presenterebbe la necessaria consistenza, cosicchè il canale troverebbesi sempre in una condizione precaria, richiedente una dispendiosa manutenzione, non senza pericolo di notevoli guasti; sulla linea del Cittadino invece, tanto esso quanto le laterali arginature, costituite da terreno argilloso, avrebbero la massima stabilità.

Ho di già notato (§ 71) come il danno che potrebbe temersi nel Ferrarese Inferiore dalla nuova inalveazione di Burana non abbia già a dipendere dalla portata del canale, ma dalla elevazione delle acque, dimodochè sarebbe a procurarsene il massimo deflusso possibile sotto la minima altezza. E poichè con una sezione larga sul fondo 6º, e colla pendenza di 0".10 per mille si è dimostrato insufficiente il deflusso di Burana; ho fatto il calcolo di quanto importerebbero le seguenti modificazioni del progetto relativo: di portare cioè ad 8" la larghezza del diversivo superiore alla botte; di allargare il canale inferiore fino a Senetica in modo di avere la larghezza di 9<sup>st</sup>, sul fondo; e di ribassare questo di cent. 9, in principio e di cent. 19 in fine, con che la pendenza si porterebbe a 0".12 per mille, ed a 0".15 per mille quella del tronco successivo fino a Ferrara. Ho pure calcolato presuntivamente le opere che sarebbero ad aggiungersi per conservare, malgrado questo maggior deflusso di Burana, il pelo d'acqua del Volano depresso sotto la livelletta condotta dallo stabile Muzzarelli presso il ponte di S. Giorgio al livello medio del mare. A tal fine sarebbe mestieri ricostruire gli scaricatori dei quattro sostegni, ribassandone la soglia, ed assegnando loro una larghezza libera non minore di 9"; accrescere l'escavazione del secondo tronco in prossimità del sostegno di Valpagliaro, ed eziandio l'estremo del 3.º tronco in prossimità del sostegno del Migliarino.

Il dispendio addizionale per quei lavori si è calcolato come segue:

| Pel dilatamento ed approfondamento dei tron-<br>chi di Burana Sc. ror                      | a. 13 000,000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Per la riforma dei risoratori dei quattro so-                                              |               |
| stegni del Volano                                                                          | 32 000,000    |
| Per quella del Molino di Valpagliaro »                                                     | 2 000,000     |
| Per la maggiore escavazione dei tronchi 2.º e 3.º del Volano dal sostegno di Cona a quello |               |
| del Migliarino                                                                             | 14 000,000    |
| In tutto                                                                                   | 8. 61 000,000 |
| Si riporta la spesa pel terno progetto »                                                   | 382 901,369   |
|                                                                                            |               |

Qualora tutta questa spesa venisse addossata al consoraio di Burana, essa per Sc. rom. 83 101 risguarderebbe lavori di escavazione ne' primi tre tronchi del Volano, necessarj onde migliorarue la navigazione, indipendentemente dall'immissione di Burana, la quale però solo con essi può riuscire innocua.

In quanto alla escavazione degli ultimi tronchi del Volano, calcolata in Sc. rom. 43 688, che, attesa la moderazione del prezzo dell'effossione subacquea, potranno all'atto pratice portarsi a Sc. rom. 50 000; essa avrebbe per iscopo esclusivo il miglioramento della navigazione, cosicchè, accollandosi tale spesa al consorzio di Burana, lo sarebbe a patto puramente gravativo. La totalità del dispendio quindi che verrebbe ad assumere ascenderebbe a circa 450/m scudi, de' quali 133/m, ossicno 3/10, audrebbero a minorazione di spesa pel miglioramento della navigazione del Volano, oggetto di non lieve momento che dovrebbe indurre i Ferraresi ad accogliere un tale partito, il quale concilierebbe una misura di equità col loro reale vantaggio. Sembra però che questi vi si mostrino avversi, essendo decorsi quattro anni senza che avesse luogo il congresso nel quale dovevasi definire tale pendenza. E forse in vista di ciò, nel settembre 1855 si sarebbero riuniti in Bologna i rappresentanti degli interessati Bondesani e Modenesi, onde avvisare ad un piano differente per la sistemazione di Burana. Trattavasi di far rivivere all'incirca il progetto Robbi e Bonati per un diversivo di Burana in Po presso la Stellata, attenendosi, rispetto al riparto della spesa al biolcato, giusta la Convenzione del 1756. Nel maggio successivo ebbe luogo un nuovo congresso in Bologna, ove intervennero anche i rappresentanti Mantovani, i quali acconsentirono bensì a che venisse rilevato il progetto dell'ideato diversivo, ma tenendo fermo, per l'interesse loro, quanto è pattuito nel Trattato di Melara del 1757, il quale fa riferimento alle anteriori convenzioni del 1527, e del 1548, seguite fra i Mantovani ed i Ferraresi, in ciò principalmente che concerne l'arginamento degli scoli influenti in Burana. I Mantovani però dichiararono in quell'occasione, che nell'attivazione della botte soltanto riconoscevano il rimedio radicale, e presentarono una Memoria intesa a farne proseguire le trattative. Di queste si concretarono allora i preliminari, ammettendosi, giusta il desiderio de' Modenesi, che il riparto del dispendio potesse aver luogo in ragione dell'utile che ne deriverebbe ai terreni bonificati, quantunque i Bondesani dichiarassero che riconoscevano preferibile il riparto in corso regolato in base al biolcato.

Su questo particolare non obbesi più alcun riscontro, ma consta dalla pubblica voce clie, interpellata l'Amministrazione della provincia di Ferrara, siasi dimostrata avversa a ricevere io Volano le acque di Burana, anche colle accennate facilitazioni.

Rispetto poi ai progetti del diversivo di Burana in Po Grande, sarebbero insorte difficoltà circa al grave impegno che sarebbevi a mantenere perfettamente arginati gli scoli nel dapresso serraglio Bondessuno di Redeva, ed alle conseguenze cho ne deriverebbero nella elevazione delle piene delle acquie interne, difficoltà che mi si disse essersi di poi appinante,

Se non è tolta del tutto la speranza di sistemare lo scolo Burana colla attivazione della botte, parrebbe a prima giunta mal consigliata la proposta del diversivo di essa in Po, richiedente pure un dispendio considerevole. Ma oltrecchè con questo si viene in qualche modo a migliorare l'odierna infelice condizione di quel grande colatore, senza incontrare gravi ostacoli, e dall'uno e dall'altro progetto sarebbe dato ottenere un effetto utilissimo in svariate circostanze. Nell'inverno, quando è massimo l'afflusso delle acque di scolo e minimo il loro disperdimento per evaporazione ed effiltrazione, cosicchè lo scarico loro mediante la botte richiederà un tempo assai lungo, molta parte delle acque potrà rivolgersi col diversivo al Po, che di solito in quella stagione si tiene basso. La botte invece riuscirà efficacissima nelle piogge estive, quando occorre il più sollecito smaltimento delle acque, ed il Po per la sua elevazione non sarebbe atto a riceverle.

Forse l'anteriore opposizione dei Ferraresi a portare in Volano le acque di Burana si accrebbe dono che nel 1853 venne compilato dall'ingegnere Del Lotto un piano preventivo per l'artificiale prosciugamento col mezzo di macchine a vapore del primo circondario di scoli, ossia del Polesine di Ferrara compreso fra il Volano ed il Po Grande. Imperocchè, mentre attualmente non si scaricano in Volano colle chiaviche di Cò di Goro e d'Agrifoglio, che i più bassi terreni del quartiere meridionale di esso circondario, altri se ne vorrebbero dirigere colà da territori superiori, che presentemente scolano nei canali della Mesola e si scaricano nella Sacca di Goro per la chiavica di Palù, accelerandosi inoltre il loro deflusso col sussidio delle macchine idrofore (2).

Italico, e nono in conseguenza avveonti essenziali moria, nella quele prende in esame la proposte fatte. cangiamenti che possone influire sull'indirizzo che Altro scritto più esteso ha pebblicate sotto il titolo prenderango i progotti di sistemazione delle acque a destra dell'eltimo tronco del Pc. Il Ministero italiane ha ordinati studj, nee sole sopre lo scole Burana, ma eziandio per fer rivivere il progetto dell'Immissione di Rego in Po. Parcechie Memorie senosi pubblicate non he guari, ed la favore di questo pismo, e ecutro di esso fino a proporre l'allacciamento de fiemi dell'Apenoino, incominciando dalla Secchie, per condurii direttamente ni mare. Ottre ai progetti degli uscingamenti meccacici pel Ferrarese, ve ae sono per sopprimere in gran parte Il aistema di pesca d'ocque salsa nelle valli di Comacchio, onde servano più utilmente qual ricettacolo degli scoli; come pure per bonificarne ena persione mediante colmate.

(2) Dono stesa questa Nota si è costituito il Regno | Ministero, ha pubblicata nei 1864 ana prima Me-Memorie idrauliche premesse ai progetti per la regolazione delle acque delle provincie alla destra del Basso Po. in questo prende in esame i progetti d'immissione del Reno la Panaro, e di Reno e Panaro uniti nei Po : della sistemasicae degli scoli bolognesi e ravennati; del colatore Boroce; e della navigazione del Volano. I primi oggetti cono fuori del mio programma; e se intorno egli nitimi cono entrate in particolori in questa Nota, eiò evrenno quando per dovore d'uffizio ebbi ad esaminare i progetti relativi, ic che non potrei fare presente-

Rispotto ella sistemaziono di Burane, l'actore ammetterebbe le mie ceservazioni in punto a calcolerne le portata la nua misure maggiore di quella lotorno al montovati bonificamenti dei territorio determinate dalla Commissione jeteranzionale dei Ferrarese, il signer ispettore Cav. Gedeune Sentini, 1846. Ed in quanto alle sistemazione del Volune, al quale crano stati commessi gli ctadi relativi dal egli si riprometterabbe di ettenere l'intento ridu-

In un mio voto del 1845 osservaj come fino al 1622 le acque di Burana scolassero nel ramo di Ferrara e quindi pel Volano, e come ne fossero di poi impedite allorchè venne artificialmente rivolto il Panaro in Po Grande colla inversione di corso del tronco interposto al Bondeno ed alla Stellata, che rese cotanto deteriore la condizione dello scolo Burana. Notai come tutti gli architetti consultati dal Governo pontificio nel 1598, consigliassero bensl siffatta immissione di Panaro in Po, ma premettendo la costruzione di botti pel passaggio degli scoli che venivano per tal modo intercettati; fatti che ho riportati anche al \$ 66 della presente Memoria.

Concludeva quindi che le acque di Burana non potevano considerarsi straniere al Po di Volano, e che la loro immissione in questo, coll'attivazione della botte predisposta, era un atto di giustizia ed una riparazione a quanto erasi in addietro ommesso. Se gli interessati superiori, che avrebbero un diritto imprescrittibile per ottenere siffatta riparazione, si sottopongono a sostenere, non solo tutte le spese richieste a tal fine. ma altre eziandio considerevoli concernenti il miglioramento della navigazione del Volano ad esclusivo benefizio della provincia di Ferrara. troppo dura sarebbe l'opposizione che si avesse a far loro. Trattasi d'introdurre nell'antico alveo del Po un canale d'acque chiare, regolato da apposita chiusa, la cui portata massima non raggiungerebbe il quinto di quella ordinaria di taluno dei canali irrigui della Lombardia, premettendo tutti quei lavori che ne rendano assolutamente innocuo il deflusso.

Dopo che si è compilato il progetto Ferlini, notevoli cangiamenti od avvennero, o sono per verificarsi nel sistema delle comunicazioni.

La navigazione del Po si è resa libera, ma non venne utilizzata nella misura che si prevedeva per essersi applicati rimorchiatori a vapore non adatti al tronco superiore del fiume. Una linea trasversale di strada fer-

un raddrizzamento del excele con notevolo occorciamento di linea

In quest'oltims Memorio preede e dimostrare la insussistenza dulle portata di piene museima del Puda me esposta ne Genni idrografici, ioseriti nelle Noticie Naturali e Civili en la Lombardia, che dichiure al disotto del vero. No ciò aveva fatto lo stesso nella Notizia sulla piena de fiumi della Lombardia del 3 Nonembre 1855 Inserita nel Tomo VIII del Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo; eve os- proposi un diversivo di quelle ecque, non già nel servo che fino dal 1852 evere considerata inesatto quella scala idrometrica desunta datte misure del Nota I, che venne anche inserlia per le più parte 1811, 1812 e 1820 del Bonati e degli ellievi dello nel 1851 nelle precitata Memoria del consultore scuole pontificia. Per le prime di case eraesi di- Roncaglia.

ceado i lavori al disotto del limite de me indicato i mostroti erronel i conteggi del Bonoti dal mio emico per le escavazioni e per la sistemazione del soste- ingegnere Posscoti che, in seguito alla releitre reigni, de' quali ne sopprimercibe uso; aggiongendo tificazioni, evrebbe accresciota la portata di picca massima dul Po dai 5146 mo, da me calcoleti, o 6254 mc. Che sozi, nell'altime seritto precitata espongo in ragioni per le goali anche in tele misuro

essa devrebbe trovarsi al disatto del vero. Ove pol ella p. 151 il sig. Scotini dice che le avrai proposto le separazione degli scoli più citi da quelli piu bassi dal Circondario di Borana per rivolgere I primi e ocuricarel in Po, debbo sopporre essere ciò avvennto per nua svista. Imperocchè io pore Po, ma nel Panaro, siccome oppare dalla segecate rata su cui trovasi Ferrara, congiungerà la Lombardo-Veneta e quella dell' Italia Centrale. Col taglio dell' Istmo di Suez il Mediterraneo diverrà il centro del commercio europeo coll'Asia meridionale, e quindi degli scambi che avverranno fra i tre quarti degli abitanti del globo. Laonde non tornerebbe indifferente per Ferrara una commoda e diretta comunicazione navigabile col mare sul proprio territorio, sia per il commercio interno, sia per l'esterno. Essa potrebbe proseguire, giusta il progetto Ferlini, per il Po Grande e per gli ultimi tronchi de' principali suoi affluenti alpini commodamente praticabili, fino a comunicare colla rete delle ferrovie dell'Italia settentrionale e di quelle che in epoca più o meno prossima valicheranno le Alpi. Un prospero avvenire sembra perciò prepararsi per Ferrara, ove al perfezionamento delle sue comunicazioni associi quello della propria agricoltura, cui ha rivolto le particolari sue cure, convertendo in campagno ubertosissime una gran parte delle paludi che la circondano. Essa verrà per tal modo a risorgere da quello stato di decadimento cui si ridusse per alterazioni avvenute nell'idraulica condizione del suo territorio, alle quali l'arte non potè porre riparo. L'immissione di Burana in Volano, anziechè essere d'ostacolo a tali miglioramenti, concorrerebbe a renderli maggiormente profittevoli, e per le adotte ragioni sarebbe un atto di giustizia col quale se ne estenderebbero i benefizi ai prossimi territori, che dopo le sofferte sciagure avrebbero titoli incontrovertibili per parteciparvi.

# NOTA M.

Sul modo col quale potrebbero perfezionarsi i progetti per l'unione del Panaro nel Ramo Cavamento; pel compimento del muovo Naviglio di Modena e per la sistemazione del colatore Burana (1).

- « Fra le varie questioni idrauliche che sono argomento della presente « Memoria, le più importanti e che trovansi in corso di trattazione per « la relativa esecuzione, risguardano:
- « 1º Il modo di liberare la città del Finale dai pericoli cui rimane espo-« sta per la sempre crescente altezza delle piene del Panaro. 2º Il pro-

<sup>(1)</sup> Sensta Nota venna da no niena nel 1850 ed idal 1851 concernente Barnan (nag. 1851, atraleianluvitica al aprare conté Forsa, ministre degli falleri clame la presence de reconstruire de la presence de reconstruire de la contente di quell'anna, per mairia salte min Monorie; concentrate de parties para recentra la min Monorie; concentrate de la planara esterana. Di riguer comultore a quella contenute nella Monorita ced ha riferi-Nocaçulla trove di pubblictura saltes son Remorai ameto.

« lungamento del Naviglio di Modena onde assicurare maggiormente la « navigazione fino al Po. 3º L'attivazione della gran botte sotto il Panaro alfine di portare lo scolo di Burana al mare e provvedere così alla bo-« nificazione dell'ampio territorio compreso fra la Secchia ed il Panaro. « La riunione del Panaro nel ramo Caramento, col chiudimento di quello « detto della Lunga, avrebbo per iscopo il primo oggetto, ed a renderne « più agevole l'esecuzione gioverebbe assaissimo, come si è osservato, « il mentovato prolungamento del naviglio, con che si sopprimerebbero i « molini del Finale, dall' esistenza dei quali derivano precipuamente i pe-« ricoli preaccennati. Rispetto al modo di congiungimento di esso navi-« glio col Panaro, si è notato quanto sarebbe utile portarne la foce al « basso onde avvicinarsi vieppiù ai rigurgiti del Po. » In quanto poi all'attivazione della botte sotto il Panaro, si è dovuto riconoscere che la massa delle acque concorrenti in quel solo punto è immensa, e che ciò dovrebbe ricadere a danno dei terreni più depressi, atteso il difetto particolare di questo circondario di scoli. Imperciocchè, mentre è massima fondamentale pel loro regolamento di separare quelli dei terreni più alti dagli altri dei terreni depressi, massima che in generale sarebbesi seguita per la bonificazione Bentivoglio fra l'Enza e la Secchia, qui invece concorrerebbero tutte le acquo senza distinzione all' imo della valle.

Un ulteriore studio della cosa col sussidio di molte livellazioni a tal fine raccolte, e di più estate carte, mi ha condotto a scorgere non solo la possibilità, ma la facilità eriandio di eseguire un piano di lavori che sarebbe una modificazione di quelli suindicati e col quale si potrebbero ottenere sommi vantaggi di sifitata separazione di scoli:

Il circordario di Burana si limita presentemente a 100/m biolche modenesi, perciò che concerne i terreni contribuenti, delle quali 84/m apparterrebbero allo Stato Estense. E qualora coll'attivazione della botte vi si facesse concorrere una parte del Sermidese e del Bondesano, che presentemente scola in Po, si accrescerebbe il circondario di altre 40/m biolche. Ma se a quella superficie si aggiungano circa 70/m biolche di terreni alti modenesi fino alla strada della Bastiglia, i quali non concorrono nelle spese, ne risulterà la superficie scolante di circa 210/m biolche, ossia di 600 chilometri quadrati. Mentre i terreni depressi del Bondesano trovansi a 7,"60 sull'orizzontale Conti, e quindi ad 1,"60 soltanto sul fondo che vuolsi assegnare al nuovo canale di Burana, prevalgono ad essi di livello lungo la Secchia quelli della Bastiglia per circa 18," quelli di Buzzala per 15," quelli di Concordia per 13," e quelli del Bondanello presso il confine Mantovano per 11". Da siffatta circostanza emerge che le acque affluenti da una così estesa superficie e da tanta elevazione concorrono ad infestare le parti più depresse, e che malgrado il miglioramento ottenibile coll'attivazione della botte per lo scarico loro, esse dovranno soggiornarvi lungamente in occasione di piogge abbondanti, con detrimento non lieve di que'terreni. Che se per avventura si avesse ad adempiere ad una condizione che vorrebbero imporre i Pontifici, a quella cioè che gli scoli debbano regolarsi in modo da far precedere quelli dei terreni più bassi; mentre sui terreni più alti tornerebbe quasi impossibile arrestarvi le acque, per gli altri che trovansi ad un livello medio sarebbe mestieri praticare ciò con loro sommo danno, in guisa che mediante l'ideato bonificamento si convertirebbero, in ultima analisi, le valli in prati ed in aratorj, e questi in valli. Un tanto disordine, il quale scemerebbe in notevole misura gli ottimi effetti che devonsi attendere dall'attivazione della botte di Burana, si eviterebbe qualora con un diversivo avessero a rivolgersi tutte le acque alte in Panaro dopo che fosse intestato presso il Finale il ramo della Lunga. Salvo ciò che potrà risultare da apposite livellazioni e da un attento studio del terreno, questo diversivo incomincerebbe fra S. Domenico, ossia il Passo della Pioppa, e S. Possidonio, seguendo la strada che in direzione da ponente a levante passa per la villa Panigada e mette capo a mezzodi di Roncole, ove si congiunge ad altra che conduce a quel luogo posto alla distanza di circa 500". In questo tronco superiore il nuovo diversivo raccoglierebbe gli scoli detti Dogaro, Fossetta Ferrari, e Smirra. Proseguirebbe il diversivo fra Medolla e Camurana, approfittando di un canale esistente fino all'oratorio di Bruino, quindi, dopo un tratto di circa 1500" di canale nuovo, si unirebbe al ramo settentrionale detto Ramedello dei due scoli posti al nord di S. Felice, i quali si ricongiungono a Rivara. Da questo punto si condurrebbe il canale verso Massa, ed indi seguirebbe prossimamente la strada che va al Finale, la quale sembra trovarsi sul lembo settentrionale di un dorso ove si potrebbe tenere incassato senza grande impegno di arginatura. Nell'ultimo tronco raccoglierebbe il così detto Canalazzo, ove confluiscono il Fiumicello e la Fossa di S. Pietro, come pure il Canaletto de' Bagnoli. In prossimità di detta strada e quindi del dorso summentovato, sarebbesi pure consigliato di disporre la conca ed i molini del nuovo Naviglio presso il Finale, allo scopo di non condurlo pensile nei successivi depressi terreni finalesi. Quivi, a valle dei molini, il diversivo si congiungerebbe al Naviglio per sboccare insieme nel ramo del Panaro da chiudersi. La magra di questo alla Punta di Santa Bianca, ove si unisce all'altro ramo Cavamento, trovasi di 3<sup>m</sup> più depressa del fondo del finme al Finale, ed all'egual misura prossimamente giunge la differenza di livello delle massime piene in que' due punti. Il segno di guardia del Po alla Stellata prevale in altezza di 2º,40 alla magra del Panaro presso la detta Punta di Santa Bianca. Il ramo della Lunga perciò sarebbe a chiudersi in questo luogo con chiavica e conca che rialzasse le acque di circa 3",50 sulla magra, con che, mediante l'occorrevole escavazione della parte superiore di quel ramo, potrebbesi estendere il rigurgito fino alla Conca del Finale. Il salto della conca alla Punta potrebbesi utilizzare stabilendovi un molino.

Dalle sezioni trasversali del territorio compreso fra la Secchia ed il Panaro superiormente a Campo Santo, le quali sono annesse al così detto Piano della Colletta, risulterebbe esseri una depressione sul mezzo con controforti o rialari in prossimità dei due flumi; nella quale depressione hanno corso i colatori Fiumicello e Fossa S. Pietro. Sulla linea però del proposto diversivo si ha motivo di credere che non abbiasi ad incontrare siftata depressione in quanto che, da Medolla alle vicinanze del Finale seguirebbe un antico andamento di Secchia, cui corrisponderebbe un dorso disposto, a quanto pare, con regolare e continuata pendenza. Questa circostanza sarebbe oltremodo favorevole pel tracciamento del diversivo, il quale verrebbe così indicato da quell'accidental disposizione del terreno, la cui caduta totale sopra una lunghezza di 25 chilometri in linea retta non sarebbe minore di 9".

In quel diversivo arvebbe scolo un territorio della superficie di oltre 70/m biolche, cui corrisponde la parte esclusa dal circondario contribuente ed una porzione eziandio dell'aggregatori territorio di S. Felice. Per tal modo le basserve da bonificario indrebbero a sollevarsi di una massa d'acque equivalente ad un terzo di quelle che senza di ciò vi concorrebbero, rendendosi cool ectro l'effetto della botte da attivarsi.

A questo radicale miglioramento altro probabilmente se ne potrebbe aggiungere, quale sarebbe quello di una seconda diversione delle acque medie da portarsi a shoccare in Panaro per l'antica chiavica Bova, ove questa sia aperta, salvo a scaricarsi nell'interno in località opportune, mediante siloratori, nel caso di chiudimento di essa chiavica. La traccia dello scolo abbandonato di Gavello, che seguirebbe un terreno elevato di oltre due metri sopra quelli depressi del Bondesano, e che sarebbe prolungamento del così detto Dosso di Gavello, parrebbe prestanzia a tal fine ove si costruissero le occorrevoli botti pel deflusso (delle acque basse.

Dal grande diversivo del Finale, oltre al sommo vantaggio di liberare il territorio più depresso dalle acque alte, quello si avrebbe di emancigiare i terreni superiori, dell'indicata superficie di oltre 70/m biolche, da tutti i vincoli loro imposti sull'uso di acque di derivazione. Si portebbero ciole senza damo praticare irrigazioni colle acque del nuovo Naviglio, e con altre che si derivassero dalla Secchia, animando con esse molini de'quali à deficiente quel territorio.

La grande capacità del Ramo della Lunga servirebbe di innocuo ricettacolo agli scoli superiori durante il breve periodo delle maggiori piene che richiedessero il chiudimento della chiavica e dei portoni di rigurgito da applicarsi all'ultima conca; i quali sarebbero necessarj anche nel supposto che si portasse a shoccare il Naviglio nel Ramo Cavamento, giusta il primitivo progetto.

Per essere la magra del Panaro alla Punta di Santa Bianca depressa 2º.40 sotto la guardia del Po alla Stellata, ne consegue che nel lungo periodo delle piene estive di questo, che coincidono colle magre del Panaro, non rimarrebbe giammai interrotta la navigazione, lo che non avverrebbe qualora lo sbocco del nuovo Naviglio si portasse in un punto superiore meno soggetto ai rigurgiti del Po. Questo considerevole vantaggio sarebbe amplo compenso all'incommoda maggiore lunghezza di quella via, avuto anche riguardo al notevole sviluppo che va a prendere la navigazione del Po resa libera, ed al vivo traffico che no sarà la conseguenza.

Siccome l'opera di quel diversivo tornerebbe di sommo vantaggio al comprensorio di Burana, il quale potrebbe così attendere un effetto assai più utile dai dispendiosi primi lavori richiesti per l'attivazione della botte del Panaro, non è a dubitarsi che esso non abbia a concorrere a sostenerne le spese.

Il Serragliolo Bondesano, costituente la punta di Santa Bianca, della superficie di mille biolche all'incirca, ed il corrispondente tratto del Ramo della Lunga appartengono al Pontificio, circostanza che potrebbe dare motivo a complicazioni. Gioverebbe quindi promuovere una permuta di alto dominio coll'Estense, il quale potrebbe dare in cambio altro territorio a destra del Panaro.

Se prendiamo a consideraro il vasto circondario di Burana, lo vediamo conterminato in forma di trapezio dalla Sccchia e dal Panaro, dalla strada della Bastiglia, che sarebbe la base superiore, e da quella delle Segnate, Poggio e Pilastri, che ne sarebbe la base inferiore. Tre linee a queste parallele corrisponderebbero allo scolo Burana, nell'imo della valle, allo scolo di Gavello riducibile a diversivo incompleto per le acque medie, ed al nuovo diversivo completo del Finale per le acque alte. Questi due diversivi sarebbero condotti sopra duc striscie di terreni elevati ove in diversi tempi ebbe corso la Secchia, di modo che la loro traccia vedrebbesi di già segnata dalla natura. La formazione di quei diversivi sarà sicuramente per riuscire di qualche dispendio, ma in misura non molto rilevante al confronto dei sacrifizi richiesti dall'attivazione della botte di Burana. Questa potrà precedere la loro esecuzione, non dubitandosi punto che l'esperienza non abbia a consigliare di accelerarla, al fine di poter raccogliere il frutto della proposta bonificazione, la quale per tal modo verrebbesi a ridurre alla massima perfezione.

Aggiunta. - Nel fascicolo di febbrajo 1864 del Giornale dell'Ing. Arch. ho veduto una Memoria dell'ingegnere Lodovico Bergolli, figlio del defunto ingegnere Giuseppe, nella quale propone la totale distruzione della chiusa dello Zocco del Muro per raccogliere tutto il Panaro in Cavamento, sostituendovene una mobile conforme a quelle applicate a vari fiumi della Francia, al fine di rialzare quanto basta le acque del Panaro per animare tuttavia gli attuali molini del Finale. A tale effetto intesterebbe il Ramo della Lunga presso la chiusa da demolirsi, mediante diga, nel corpo della quale si costruirebbe una chiavica per derivare dal fiume le acque occorrenti al movimento dei molini. Rinuncierebbesi all'idea di portare a compimento l'incominciato nuovo Naviglio laterale al Panaro, servendosi, come al presente, del fiume per la navigazione due giorni alla settimana, ne'quali si sospenderebbe l'azione dei molini coll'abbassamento della chiusa mobile. In quella Memoria parlasi di un piano del 1856, che farebbe rivivere le proposte del 1839, intorno alle quali ho esternato il mio parere dal \$ 44 al \$ 51 della Memoria.

In una lettera privata il prefato ingegnere Bergolli mi dice che intorno al suo piano il Ministero ha interpellato l'ispettore signor cav. Scotini, il quale ha emesso in proposito il suo parere.

Non conoscendo io ne il piano del 4856, ne quest'ultimo voto, mi astengo dall'entrare in materia su questo particolare, osserando soltanto che pei motivi sviluppati nella mia Memoria e nelle Note finali successive non potrei ammettere che la pendenza del fondo del Ramo Cavamento e del tronco superiore del Panaro avesse a dispossi colla escavazione generale indicata nel profilo dell'ingegore Bergolli, partendo dall'estremo a valle alla punta di Sanca Bianca, ove. secondo lui, dovrebbe rimanere inalierata.

lo invece sono d'aviso che in conseguenza della escavazione superiore allo Zecce del Mure, o dell'accesciular velocità delle acque nel finum unito, abbia a modificarsi la pendenza del fondo con qualche alzamento alla detta punta di Santa Bianca, ove si spingerebbero le materie di maggior mole. Tale alzamento però dovrebbe essere di poco momento e con minori inconvenienti di quelli che si avrebbero dalla conservazione dell'attuale chiusa dello Zecco del Mure giusta il piano del 1839.

Se si avesse a rinunziare al compimento del nuovo Naviglio, sarebbe a desiderarsi che altrettanto non si facesse circa a valersi del Ramo della Lunga abbandonato onde dirigerri il diversivo delle acque alte modenesi a sollievo del Circondario di Burana.

In questa ultima Nota era mio intendimento di stendere un piano di studi che avvebbe giovato interprendere al fine di ricavarne dati positivi sulla statistica de fiumi della pianura subapennina suddescritta, e di tener dietro ai cangiamenti in essi avvenibiti, giusta la raccomandazione che me ne era stata fatta dal ministero. Impercioche già da qualche tempo eransi interrotte anche le osservazioni idrometriche giornaliere, limitandosi a quelle di piena.

Ma dalle lettere testè ricevute dal signor cav. Urtoler, scorgo essersi già da qualche tempo ripigliate tali osservazioni giornaliere, e dalla citata relazione dell'ingegnere di Sezione signor Minottini, vedo da lui stesso proposto un piano di studi per determinare, rispetto alla Secchia, le modificazioni del suo reggime che saranno conseguenza dei praticati raddrizzamenti nel suo corso. Egli vorrebbe che fosse fatta una esatta livellazione del fiume, che ai punti stabili di essa venisse riferito il livello di una piena contenuta dagli argini, stabilendo un discreto numero di idrometri, e sistemando gli attuali per riferirvi anche i livelli di magra. Io convengo nella opportunità di tale misura, ma rispettto ai vecchi idrometri mi asterrei dal farvi qualsiasi alterazione, limitandomi ad erigervene a fianco un nuovo giusta il piano sistematico adottato. Per tal modo le anomalie risultanti dalle indicazioni dei vecchi idrometri in relazione ad osservazioni anteriori, servirebbero a dimostrare con tutta evidenza i cangiamenti avvenuti nel reggime del fiume in conseguenza delle praticate innovazioni. Accurate osservazioni sarebbero pure a farsi nelle ricorrenti magre agli idrometri, e ad altri punti stabili a valle dei raddrizzamenti eseguiti, allo scopo di verificare se siasi alterato il livello di esse magre e quindi quello del fondo del fiume.

Studj analoghi sarebbero a farsi sul Panaro nel caso in che venisse modificato il suo corso, raccogliendolo integralmente nel Raino Cavamento.

### PROSPETTO L

Livellazione dei principali fiumi e canali della pianura subapennina fra l'Enza ed il Panaro e del Po di Volano, riferita all'orizzontale Conti, la quale trovasi depressa sotto la bassa marea dell'Adriatico 0,"51.

AVVENTENZA. Essendori questa livellazione messa insieme col sussidio di molte livellazioni parzialii, delle quali non tutte inspirano confidenza, se ne devoso considerare i dati siccome puramente approximativi e sufficienti soltanto a porgere un criterio sulla pendenza de' fumi e canali e su quella del terreno contituente la pianura a settentrione della strada Emilia.

| PUNTI LIVELLATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                      | Ordinata<br>in metri                 | PUNTI LIVELLATI                                                                               | Distanza<br>in metri | Ordinata<br>in metri       | Pendenza<br>per millo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| (a) Litetlazione dello ettià di Modena. Paragolio a valle del ponte sul casale Pre- della attravessate la streda Essissi fori<br>di Porti Bolegna Sogni della Porta Bolegna Sogni della Porta Bolegna Sogni della Porta Bolegna Id della Porta di S. Agositico Intili all'imberzione della costrata Casal Grande, cha paio considerazi medio Intili all'imberzione della costrata Casal Grande, cha paio considerazi medio Intili all'imberzione della costrata Casal Grande, cha paio considerazi medio Intili all'imberzione della costrata Casal Grande Casal |                      |                                      |                                      | Soglia delle portine Id. dei portoni Sostegno di Alberredo—Som-                               | 2 095                | 28,706<br>27,896           | 1,498                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                      | 38,121<br>34,176<br>34,580<br>34,885 | mita delle portine<br>Soglia delle portine<br>Id. dei portoni<br>Sostegno della Bastiglia     |                      | 28,643<br>26,092<br>24,865 | 2,893                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                      | 34,102                               | Sommità delle portine . Soglia delle portine Id. dei portoni Sosterno di Bomporto So-         | 4 989                | 26,607<br>23,047<br>21,647 | 0,648                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                      | 38,934<br>30,400                     | glia delle portine  Id. dei pertoni di ri- gurgito  Fondo del Panaro allo                     | 2 280                | 19,702                     |                       |
| Livello dell'antica strada romana ivi scoperta. Livello cui si è riovenuto un extanto d'olmo maritato alla vite. Livello cui si pozzo d'acqua sagtiente del Ministero, in prossunità degli scavi Principio dello strato permechile d'onde ivi scaturisce l'acqua sagtiente. Termine di esso sirato, cui altro ne succede di cretone non esplorato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | d'olmo<br>d Mini-                    | 25,060<br>34,891                     | sbocco                                                                                        | 11812                | 19,360                     | 0,677                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | succede                              | 14,781<br>6,000                      | Dallo sbocco del Naviglio<br>all'idrometro della Ca de'<br>Coppi — Gusrdia<br>Fondo del fiume | 14 400               | 22,562<br>16,322           | 0,218                 |
| PUNTI LIVELLATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Distanza<br>in metri | Ordinata<br>in metri                 | Pendenza<br>per mille                | ca = Guardia                                                                                  | A 438                | 90,913<br>18,163           | 0,238                 |
| (b) Livellazione del canale<br>Naviglio di Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PM                   | 0 -                                  | 1                                    | chiusa                                                                                        |                      | 18,119<br>15,543           | 0,295                 |
| Parapetto del ponte delle<br>Naviavalle presso la città<br>Sottarco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 095                | 38,963<br>54,663<br>20,460<br>51,826 |                                      | Lunga. Idrometro al ponte della Piazza in Finale. Segno di Guardia Foodo del fiume            |                      | 18,213<br>12,677           | 0,573                 |

| PUNTI LIVELLATI                                       | Distanza<br>in metri | Ordinata<br>in metri | Pendenza<br>per mille | PUNTI LIVELLATI              | Distanza<br>in metri | Ordinata<br>in metri | Pendenza<br>per mille |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                       | 1 162                |                      |                       | (d) Livellosiose di See-     |                      |                      |                       |
| Rolla Colombarello Cat-                               |                      |                      |                       | chia dal poste di Rub-       |                      |                      |                       |
| tani — Fondo                                          | 5 664<br>6 656       | 11,680               | 0,176                 | biera ollo fece in Po.       |                      |                      |                       |
|                                                       | 6 636                | 9,022                | 0,300                 | Ponte di Rubbiera - Mar-     |                      |                      |                       |
| Pelo d'acqua di magra<br>Punta di S. Bianca, riunione |                      | 9,922                |                       | Louis di Massissa - wit-     |                      | 58.040               |                       |
| dei due rami - Magra                                  | 5 100                | 9.500                | 0,104                 | ciapiedi                     |                      | DOSTITU              |                       |
| dei due iami - Aragra .                               |                      | 9,700                | 1,104                 | biera                        |                      | 86,779               |                       |
| Posare, ramo Ca-                                      | 16 582               |                      |                       | Pelo d'acqua di magra        |                      | 48,919               |                       |
| vamento.                                              |                      |                      |                       | ld. a Romo                   | h 7h0                | 55.404               | 3,963                 |
|                                                       |                      |                      |                       | Ponts Alto - Soll'arco       | 6 475                | 41,177               |                       |
| Fondo sollo la chiusa                                 |                      | 13,648               |                       | Pelo d'acqua di magra        |                      | 31,633               | 0,428                 |
| Chiavica Agnina - Foudo                               |                      |                      |                       | All'Acquolunga presso la     |                      |                      |                       |
| del fiume                                             | 7 405                | 10,464               | 0,430                 | easa Ciocclii — Id           | 8 700                | 30,234               | 0,243                 |
| Pelo di magra                                         |                      | 10,864               |                       | Alla Corbe'liaa - ld         | 7 800                | 27,966               | 0,291                 |
| Chiavica Coronella - Magra-                           | 1 574                | 10,300               | 0,366                 | All' idrometro di S. Pessi-  |                      |                      |                       |
| Punta di S. Bianca, id                                | 2 192                | 9,600                | 0,320                 | donio - kl                   | 34 887               | 20,161               | 0,241                 |
| Proseque il Paparo                                    | 11 171               |                      |                       | Segnale di guardia           |                      | 24,164               |                       |
| unito.                                                |                      |                      |                       | dopo il salto di 0º 388.     | 825                  | 19.414               | 0,900                 |
| unito.                                                |                      |                      |                       | 2.º Molino, dopo il salto di | 620                  | 10,414               | 0,900                 |
| Botte di Burana da atti-                              |                      |                      |                       | 0m,379.                      | 367                  | 18,928               | 0,857                 |
| varsi - Platea a monte.                               | 4 692                | 3,491                |                       | 3.º Motino dopo il salto di  |                      | *04***               | · opnor               |
| Chiavica Boya in Bondeno                              | 1 2                  | -4                   |                       | 0m,463                       | 195                  | 18,946               | 0.873                 |
| alla foce di Burana                                   | 803                  |                      |                       | A.º Molino dopo il salto di  |                      |                      |                       |
| Segno di guardia                                      |                      | 12,508               |                       | 0",187                       | 445                  | 18,276               | 0,848                 |
| Pelo d'acqua di magra                                 |                      | 8,736                | 0,316                 | Alle chiaviche Manlovane     | 3 929                |                      |                       |
| Magra massima annuale atla                            |                      |                      |                       | Soglia del Cavo Gherardo     |                      | 16,911               |                       |
| foce in Po                                            | 6 000                | 6,720                | 0,337                 | Id. del Cavo Pappacina       |                      | 17,099               |                       |
| Massima piena 1839 id. del 1837                       |                      | 14,890               |                       | ld. del Canalo di Carpi.     |                      | 16,890               |                       |
| id. del 1837                                          |                      | 14,790               |                       | ld. del Cavone alta          |                      | 10,805               |                       |
| Po, di Volano.                                        | 8 495                |                      |                       | Pelo d'acqua di magra mas-   |                      |                      |                       |
| Ponte di S. Giorgio presso                            |                      |                      |                       | Molino del Bondanello dono   |                      | 17,200               | 0,274                 |
| Ferrara, distante dal Pa-                             |                      |                      |                       | il sallo di 0",135           | A 143                | 16,124               | 0,260                 |
| naro autla tinca del Pou-                             |                      |                      |                       | Sorlia interrita della chia- | 4 143                | 10,124               | 0,200                 |
| tello                                                 | 93 867               |                      |                       | vica dello scolo Parmi-      |                      |                      |                       |
| Sott' areo dell' occhio di                            | 20 401               |                      |                       | giana                        |                      | 11,536               |                       |
| mezzo                                                 |                      | 11,730               |                       | Chiaviene Borsone            | 13 080               |                      |                       |
| Stabilo Muzzarelli                                    |                      | 6,264                |                       | Soglia di quella della Fossa |                      |                      |                       |
| Fondo del Volano                                      |                      | 4,450                |                       | Madama                       |                      | 15,028               |                       |
| Sostegno di Cona - Platea                             |                      |                      |                       | Pelo d'acqua di magra mas -  |                      |                      |                       |
| superiore                                             | 7 582                | 3,238                |                       | aima                         | 1                    | 13,238               | 0,22                  |
| Platea inferiore.                                     |                      | 1,573                |                       | Foce in Po, magra massi-     | 8 910                |                      |                       |
| Sostegno di Valpagliaro —<br>Platea infer ore.        | 19 242               | 1,330                |                       | ma annuato                   |                      | 12,110               | 0,127                 |
| Sostegno del Migharino —                              | 15.242               | 1,030                |                       | (e) Livellazione del Ca-     | 88 926               |                      |                       |
| Platea superiore                                      | 10 622               | +0,620               |                       | nale di Carpi.               |                      |                      |                       |
| Platea inferiore.                                     |                      | - 0,570              |                       | and at the par               |                      |                      |                       |
| Sosterno di Tieni - Platca                            |                      | 4010                 |                       | Dalla chiusa sul torrente    |                      |                      |                       |
| superiore                                             | 13 828               | -0.860               |                       | Tresinaro presso la foce in  |                      |                      |                       |
| Platca inferiore.                                     |                      | -0,710               |                       | Secchia - Plalea della       |                      |                      |                       |
| Foce in mare                                          | 17 400               |                      |                       | chiavica presso la chiusa.   |                      | 84,383               |                       |
| Bassa marea ordinaria                                 |                      | + 0,810              |                       | Molino di Rubbiera!          | 2 514                |                      |                       |
| Livello medio del mare                                |                      | +0.870               |                       | Soft'arco del ponte anlla    |                      |                      |                       |
| Alta marea ordinaria                                  |                      | +1,230               |                       | atrada Emilia                |                      | 83,025               |                       |
|                                                       | 68 775               |                      |                       |                              |                      |                      |                       |

|                                     |                      |                      |                       |                                                         |                      | _                    |                       |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                     | Z .E                 | Ordinata<br>in metri | Pendenza<br>per mille |                                                         | Distanza<br>in metri | # E                  | Pendenza<br>per mille |
| PUNTI LIVELLATI                     | Distanza<br>in metri | ne na                | e e                   | PUNTI LIVELLATI                                         | E 5                  | Ordinata<br>in metri | 8.5                   |
| TOMIT ENVIOLENTS                    | is II                | - E                  | 2 -                   | PONTI EN ELLATI                                         | as a                 | - F =                | 2.                    |
|                                     | O ii                 | O .E                 | 2 2                   | 1                                                       | D .5                 | ō.⊑                  | 2 2                   |
|                                     | -                    |                      | -                     |                                                         |                      |                      |                       |
|                                     | 2 511                |                      |                       | 3. Crostolo - Strada Emilia.                            |                      | 57.587               |                       |
| Soglia superiore, detta Co-         | 2011                 |                      |                       | Sott'arco del ponte                                     |                      | 86,337               |                       |
| lessero.                            |                      | 81,813               |                       | Fondo.                                                  |                      | 8',687               |                       |
| Soglia inferiore, detta As-         |                      |                      |                       | Alla chiavica Villani - Id.                             | 2015                 | 45,486               | 5,062                 |
| sonata                              |                      | 48,340               | 2,408                 | Alla chiavica Nobili - Id.                              | 1 410                | 42,466               | 2,142                 |
| Molino della Vale - So-             |                      |                      | , ,                   | Alla confluenza della Mo-                               |                      |                      |                       |
| glia superiore                      | B 664                | 44,58                |                       | dolena, - Fondo                                         | 4 827                | 33,102               | 1,919                 |
| Soglia inferiore.                   |                      | 42,32                | 1,063                 | Alla confluenza della Caval                             |                      |                      |                       |
| Molino di Campo Galliano.           | 2 132                |                      |                       | ⇒ Fondo                                                 | 6 240                | 25,748               | 1,179                 |
| Soglia superiore.                   |                      | 40,33                |                       | A quella del canale de' Mo-                             |                      |                      |                       |
| Id. inferiore.                      |                      | 37,33                | 2,323                 | lini = Fondo                                            | B 462                | 22,026               | 0,681                 |
| Molino di Panzano                   | 2910                 |                      |                       | A quella del Canalazzo                                  | 800                  | 21,876               | 0,188                 |
| Soglia superiore.                   |                      | 56,83                | 1,213                 | Tassone = Fondo                                         | 800                  | 21,870               | 0,180                 |
| Molino di Carrello                  | 3 244                | 53,80                | 1,213                 | Alla croppa e dorso della<br>Botte Bentivoglio . * .    | 2 624                | 21,416               | 0,179                 |
| Molino di Gargallo<br>Soglia super. | 3 241                | 32,74                |                       | Al ponte di Baccanello                                  |                      | 21,410               | 0,179                 |
| Id. infer.                          |                      | 30,53                | 1,003                 | Fondo ,                                                 | 2 644                | 20,286               | 0,438                 |
| Id. di Santa Croce                  | 2 478                | 00,00                | 1,073                 | Foce in Po nel 1847                                     | 1 496                | 20,200               | 0,450                 |
| Soglia super.                       | 4470                 | 29.64                |                       | Mass ma magra annuale                                   | 1 400                |                      |                       |
| ld. infer.                          |                      | 27,08                | 1,391                 | del Po                                                  |                      | 20,195               |                       |
| ld. di Carpi                        | 2 661                |                      | .,                    | Fondo ordinario del Po di                               |                      |                      |                       |
| Soglia super.                       |                      | 26,67                |                       | fronte alla foce                                        |                      | 15,786               | ,                     |
| fd. infer.                          |                      | 24,31                | 1,04 t                |                                                         | 27 818               |                      | 1                     |
| Pila Villani a Cibeno               | 1 725                |                      |                       | 4. Modolena -Strada Emilia                              |                      | 49,479               |                       |
| Soglia super.                       |                      | 23,75                |                       | Sott'arco del ponte.                                    |                      | 48,759               |                       |
| Id. infer.                          |                      | 21,63                | 1,553                 | Fondo.                                                  |                      | 43,929               |                       |
| Molino di Novi                      | 12 181               |                      |                       | Confluenza del Quaresimo                                |                      | 40,020               |                       |
| Soglia super.                       | 1                    | 20,08                | 0.272                 | - Fondo                                                 | 4 955                | 38,200               | 2,930                 |
| Platea della chiavica alla          |                      | 18,32                | 0,272                 | Alla Pedagna - Id                                       | 1 650                | 38,300               | 1,750                 |
| foce in Secchia                     | 4 363                | 16,89                | 0,328                 | Alla foce in Crostolo - Id.                             | 2 040                | 33,102               | 1,077                 |
| loce in Sectina                     |                      | 10,00                | 0,020                 |                                                         | B 64B                |                      |                       |
| (f) Livellazione dei tor-           | 30 889               | 1                    |                       | 8. Quaresimo - Strada                                   | ~~~                  |                      | 1                     |
| renti e principali                  |                      | 1                    |                       | Emilia                                                  |                      | 46,450               |                       |
| canali del Reggia-                  | 1                    |                      |                       | Sott' arco del ponte.                                   |                      | 48,822               |                       |
| no nella Bonificazione              |                      |                      |                       | Fondo.                                                  |                      | 42,232               |                       |
| Bentivoglio.                        |                      |                      | 1                     | Alla foce in Modolena - Id.                             | 1 761                | 38,200               | 2,280                 |
|                                     |                      |                      |                       |                                                         | 1701                 | ,                    | -,                    |
| 1. Rodano alla strada Emi-          |                      |                      | 1                     | 6. Cavo Cava. Alla confluen-                            |                      |                      |                       |
| lia = Strada                        | l l                  | 47,478               | 1                     | za della Bandirola-Fondo                                |                      | 34,326               |                       |
| Sott'arco del ponte Fondo.          |                      | 46,118               | 1                     | Alla foce in Crostolo, - Id.                            | 8 360                | 25,745               | 1,026                 |
| Alla confluenza nel Naviglio        |                      | 41,110               |                       |                                                         |                      |                      | ' '                   |
| o Canalazzo Tassone, -              |                      |                      |                       | Canale Fiuma, Parmi-                                    |                      |                      | 1                     |
| Fondo                               | 6 800                | 33,046               | 1,186                 | giana Moglia.                                           |                      |                      | 1                     |
| Fondo                               |                      | 00,010               | 7,100                 | Platea della Botle Bentivogl.                           |                      | 18,106               |                       |
| Tassone all'ingresso in             |                      |                      |                       | Al ponte della Delfina -                                |                      | ,                    |                       |
| città - Fondo                       |                      | 46,746               |                       | Fondo                                                   | 5 (47                | 18,106               | 0,000                 |
| Al molino della Nave -              |                      |                      |                       | Al ponte della Testa - Id.                              | 8 778                | 17,727               | 0.043                 |
| Fondo                               | 981                  | 43,796               | 3,007                 | Al ponte di Fabbrico - Id.                              | 2 320                | 17,377               | 0,151                 |
| A quello di Moncasale -             |                      |                      |                       | Al ponte di Rolo - Id                                   | B 160                | 16,576               | 0,188                 |
| Fondo                               | 1 275                | 38,976               | 3,780                 | Al ponte della Moglia, - Id.                            | 4 458                | 15,856               | 0,161                 |
| Alla confluenza del Rodano          |                      |                      |                       | Alla soglia interrita della<br>chiavica del Bondanello. |                      |                      |                       |
| Alla confluenza dello scolo         | 1 293                | 33,046               | 4,586                 | Chiavica del Bondanello.                                | 4 916                | 14,536               |                       |
| di S. Giustina — Id                 | 5 943                | 27.076               | 1.004                 | Fondo di Secchia anterior                               |                      |                      |                       |
| Alla foce in Crostolo = Id.         | 10 065               | 21,876               | 0,516                 | mente al 1845, un metro<br>più alto.                    |                      | 18,836               | 0,065                 |
| I am toce in Grostoio = 10.         |                      | 41,070               | 0,010                 | picano                                                  |                      | 10,030               | 0,000                 |
| 1                                   | 29 887               |                      |                       |                                                         | 28 776               |                      |                       |
|                                     |                      |                      |                       |                                                         |                      |                      |                       |

Osservazione - La livellazione dal mare al Bondeno ed al Po si è ricavata da quella del progetto Ferlini del 1840, colle rettificazioni praticate nel 1846, dal Bondeno al sostegno di Cona sul Volano. Quella del Panaro fino alla Ca de' Conni, si è desunta da livellazioni del 1846 e del 1834, state ribattute. Dalla Cà de' Coppi allo sbocco del Naviglio di Modena, la livellazione non era stata ribattuta ed è alquanto incerta. Da una livellazione del 1816, che servi di base per la sistemazione del Naviglio, del canale di Freto e della Fossa circondaria di Modena, intrapresa nel 1826, si e ricavata quella di esso Naviglio, della città e della Secchia da Rubbiera alla Corbellina, mediante apposite livellazioni trasversali di congiungimento, taluna delle quali ripetuta. La livellazione della Secchia inferiore dalla Concordia alle chiaviche Borsone venne eseguita da una Commissione internazionale nel 1846 e si è fatta ribattere nell'agosto 1847, dalle chiaviche Mantovane alla Concordia, e prolungare fino alla chiavica di S. Possidonio. Pel canale di Carpi ha servito una vecchia livellazione d'ufficio senza data e firma, unendola mediante apposita livellazione ribattuta da Rubbiera a quella del canale di Freto e precisamente all'acquidotto del canale di Marzaglia sul Canalazzo di Città nova presso la strada Emilia. Pel canale Parmigiana e pei torrenti del Reggiano si sono adoperate parecchie livellazioni d'ufficio, alcune delle quali risalgono al 4806, rettificando, nel 4849, i rapporti di livello di essi torrenti pei punti ove intersecano la via Emilia. La livellazione della Parmigiana dà una differenza in più nella cadente di 0m,36 fra la soglia della Botta Bentivoglio a quella interrata della chiavica del Bondanello al confronto della livellazione Bolognini del 1778,

Le magre massime annuali del Po sarebbero sull'Orizzontale Conti, alla foce del Crostolo 92º,17; a quella di Secchia, 12º,11; a Ostigiia, 10º,88; ed alla foce del Panaro, 6º,72, con che si arrebbero le pendenze, dalla foce del Crostolo a quella della Secchia, di 8006 0,007; dalla Secchia con di 1000; dalla Secchia di 10

ad Ostiglia di,  $\frac{1,65}{15\,000} = \frac{0,123}{1000}$ ; e da Ostiglia al Panaro, di  $\frac{3,78}{58\,000} = \frac{0.10}{1000}$ , pendenze che, a valle della Secchia si hanno anche da altre livellazioni, essendo del resto verisimile quella a monte.

Si ha però motivo di dubitare che siavi qualche divario sensibile fra le ordinate della Secchia e del canale di Carpi, e quelle dei torrenti del Reggiamo alla loro intersezione colla strada Emilia, per difetti di taluna o di parecchie di quelle livellazioni parziali.



accenute nel Genaje 1848



# PROSPETTO II.

delle altezze medie mensili del Panaro dal 1817 al 1831, giusta le osservazioni fatte all'idrometro di Navicello.

Le altezse in metri sono riferito ad una magra di 74°, 30 sotto la guardia, e di 92°,72 sotto la piena massina del 1842.

| Anno                         | Gennajo | Pebbrajo | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembro | Ottobre | Novembre | Dicembre | sanus e | ALTI  |      |
|------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|-------|------|
|                              | ĕ       | a.       | -     | 1      | *      | 9      | _      | ٧      | 28        | °       | N.       | ä        | Medie   | Ann   | uali |
| 1817                         | 2,20    | 0,90     | 2,38  | 1,15   | 1,40   | 1,78   | 0,90   | 0,98   | 1,95      | 9,65    | 3,90     | 2,83     | 1,72    | 4,40  | 0,43 |
| 1818                         | 2,45    | 2,88     | 2,75  | 1,78   | 1,90   | 3,48   | 1,40   | 0,90   | 0,90      | 1,78    | 5,38     | 4,68     | 2,08    | 6,20  | 0,83 |
| 1819                         | 2,68    | 1,84     | 2,95  | 1,16   | 1,82   | 1,88   | 1,17   | 1,75   | 2,50      | 4,88    | 5,68     | 1,33     | 2,08    | 9,95  | 0,84 |
| 1820                         | 2,45    | 5,49     | 1,58  | 4,58   | 2,80   | 0,90   | 0,68   | 0,88   | 1,60      | 4,88    | 4,83     | 5,08     | 2,59    | 8,70  | 0,42 |
| 1821                         | 4,48    | 1,03     | 2,28  | 2,23   | 2,90   | 2,74   | 0,93   | 0,50   | 0,82      | 5,82    | 1,10     | 4,67     | 2,24    | 8,80  | 0,48 |
| 1822                         | 5,73    | 1,10     | 1,58  | 2,19   | 1,53   | 1,37   | 4,05   | 0,75   | 1,88      | 1,54    | 2,79     | 5,40     | 2,09    | 8,80  | 0,80 |
| 1893                         | 0,89    | 2,85     | 5,48  | 9,81   | 1,93   | 1,88   | 0,72   | 0,63   | 1,68      | 4,10    | 1,60     | 0,88     | 1,86    | 7,40  | 0,45 |
| 1824                         | 0,48    | 0,78     | 0,84  | 2,88   | 4,90   | 0,68   | 0,55   | 0,51   | 0,83      | 3,68    | 0,50     | 5,60     | 1,55    | 6,70  | 0,33 |
| 1825                         | 0,46    | 0,42     | 0,78  | 0,87   | 2,11   | 1,45   | 0,68   | 1,36   | 0,60      | 1,48    | 2,03     | 2,80     | 1,21    | 8,00  | 0,58 |
| 1896                         | 1,38    | 0,99     | 1,29  | 1,45   | 2,88   | 2,55   | 1,08   | 0,88   | 4,58      | 2,70    | 3,38     | 2,45     | 1,82    | 8,80  | 0,45 |
| 1827                         |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |         |       |      |
| 1828                         | 0,76    | 1,74     | 1,02  | 0,90   | 0,70   | 0,47   | 0,43   | 1,12   | 0,59      | 0,54    | 2,29     | 0,48     | 0,89    | 5,98. | 0,32 |
| 1829                         | 0,83    | 0,43     | 1,83  | 0,79   | 1,81   | 0,79   | 5,40   | 0,29   | 1,29      | 1,53    | 5,08     | 1,38     | 1,42    | 5,50  | 0,28 |
| 1830                         | 1,05    | 1,65     | 2,08  | 1,58   | 0,78   | 0,65   | 0,33   | 0,25   | 2,34      | 4,87    | 1,80     | 4,28     | 1,54    | 7,70  | 0,23 |
| 1821                         | 2,58    | 1,25     | 1,98  | 1,97   | 9,86   | 5,76   | 0,46   | 1,12   | 5,88      | 1,29    | 0,61     | 0,56     | 1,92    | 8,20  | 0,23 |
| Media<br>assoluta<br>mensile | 1,74    | 1,45     | 1,87  | 1,84   | 2,02   | 1,72   | 1,18   | 0,79   | 1,46      | 2,62    | 2,42     | 2,52     | 4,77    |       |      |
| aunuale                      | 1,77    | 4,77     | 1,77  | 1,77   | 1,77   | 1,77   | 1,77   | 1,77   | 1,77      | 1,77    | 1,77     | 1,77     |         |       |      |
| Merenza                      | -0,03   | <br>0,32 | +0,10 | + 0,07 | +0,25  | -0,08  | -0,59  | -0,98  | -0,31     | + 0,78  | + 0,68   | +0,88    |         |       |      |

Orservazione. — Indorno al 1887 în massima magra giunes a 7<sup>8</sup>,58 sello pazedin, e sarebbori cost trovata solto la magra massima del quinquennio 1817—21, 0<sup>8</sup>,90; del quinquennio 1823—28, 0<sup>8</sup>,45; del quadrennio 1828—25, 0<sup>8</sup>,51. Si può quidid arquire che il foodo del fiume sissi per lo meso abbassato nel trestennio 1817—86 di 0<sup>8</sup>,35.

## PROSPETTO III.

Allezza în metri del segnale di guardia e della massima piena 1852 sulla magra pei diversi idrometri della Secchia e del Panaro.

| UBICAZIONE<br>dell'idrometro | Distanze<br>in metri     | Guardia                              | Massima piena<br>1842                                                 | UBICAZIONE<br>dell'idrometro                                                                                                                                                                                                               | Distanzo<br>in metri                                                         | Guardia                                                      | Massima piena<br>1842                                                 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Secchia Poute Alio           | 31 887<br>2 362<br>3 930 | 8,60<br>8,47<br>4,18<br>4,50<br>8,52 | 8,07<br>7,60<br>6,73<br>7,74<br>7,87<br>7,88<br>9,75<br>9,80<br>40,38 | Prostyse il Panavo Solara. Campo Santo Ca de Coppi Ca Bianca Chiusa dello Zacco del Maro Bistorcazione Ramo della Lunga Frante, alla piazza Chiavica Fabbiana Ramo Caramento Chiavica di Foscaglia Chiavica Agnina Prosegue il Panava milo | 6 200<br>4 200<br>4 000<br>4 458<br>6 165<br>1 162<br>12 520<br>827<br>6 578 | 7,38<br>6,96<br>6,14<br>8,88<br>5,26<br>4,81<br>6,04<br>8,43 | 10,28<br>9,61<br>8,63<br>8,07<br>7,23<br>7,43<br>7,71<br>7,89<br>7,55 |

#### PROSPETTO IV.

Delle maggiori piene del Panaro e della Secchia avvenute dal 1813 al 1811, riferite in metri al regnale di guardia dei varj idrometri.

Vednai la Nota finale C.

| I    | DATA                |           | PAN      | ARO    |         | SEC-<br>CIIIA PO |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------|-----------|----------|--------|---------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппо | mese<br>e<br>giorno | Navicello | Bomporto | Finale | Bondeno | S. Giacomo       | Chiaviche<br>pilastresi | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1813 | 12 agosto           | 1,83      |          | 1,678  |         | -                |                         | Rotta Fregni a sinistra del Panaro, 5 miglia<br>a monte del Finale.                                                                                                                                                                              |
| 1815 | 11 giugno           | 1,80      |          | 1,80   | 2,48    | 1,90             |                         | Due rotte del Panaro, una a destra e l'altra<br>a sinistra del ramo della Lunga, ed altra<br>a sinistra del ramo Cavamento.                                                                                                                      |
| 1816 | ff giugno           |           | 1,63     |        | -       | 1,80             |                         | Nel Panaro rottaccio al Finale nel luogo della<br>Chiusa con atterramento di ma casa, e rotte<br>Colombaretto Cattani, e del Serragliolo nel<br>ramo della Lunga.<br>Rotta e traguazzi negli argini di Secchia su-<br>periormente al Ponte Alto. |
| ld.  | 23 nov.             | 1,40      | 1,60     | 1,58   | 2,20    |                  |                         | Rotta a sinistra di Cavamento in Ferrarese.                                                                                                                                                                                                      |
| 1819 | 22 oltobre          | 1,98      | 1,80     | 1,10   | 2,02    |                  |                         | La piena di Secchia non giunse alla guardia.<br>Rolta a destra di Panaro a Campo Santo<br>in Bolognese.                                                                                                                                          |
| 1820 | 15 nov.             | 1,40      | 1,62     | 1,22   | 2,28    | 1,00             |                         | Rotta nel ramo della Lunga a Scortichino in sinistra.                                                                                                                                                                                            |
| 1821 | 28 dicem.           | 1,50      |          | 4,56   | 2,52    | 1,50             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1833 | 50 settem.          | 2,13      | 2,10     | 1,85   | 2,81    | 2,08             | +0,27                   | Rotta Bianchi a sinistra di Panaro sotto<br>Bomporto.<br>Rotta notevole in cavamento a sinistra di<br>Secchia sulla fronte Caleffi presso Rove-<br>reto.                                                                                         |
| 1841 | 29 oflobre          | 1,18      | 1,16     | 1,02   | 2,49    | 0,40             | +1,46                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1842 | 3 maggio            | 1,22      | 1,38     | 1,54   | 2,62    | 1,50             | -1,79                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ld.  | 14 settem.          | 2,42      |          | 2,17   | 2,92    | 2,43             | 2,07                    | Rotta notevole a destra del Panaro alle Ca-<br>selle presso Campo Santo in Bolognese.                                                                                                                                                            |
| 1814 | 8 nov.              | 1,50      | 1,20     | 1,78   | 3,01    | 0,00             | +0,99                   | Al Bondono la piena è massima ed è segnata<br>il 9 novembre ore 6 pom.                                                                                                                                                                           |

Sunto della durata, elevazione e portata delle due maggiori piene della Secchia e del Panaro avvenute nel Settembre 1833 e 1842.

Le osservazioni per la Secchia si sono fatte all'idrometro di S. Giacomo presso Modena, e pel Panaro all'idrometro di Navicello. Pel primo la guardia, o zero è a 8",87, e pel secondo a 7",58 sul fondo del fume.

|                                            | S E C (             | C H I A        |                         | ARO<br>ena  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|--|--|
|                                            | 1822                | 1842           | 1833                    | 1842        |  |  |
|                                            |                     |                | Selt.<br>28 ore 8.30° p |             |  |  |
| Principio del colmo                        | 30 > 1 o            | 10 > 3. 45° a  | 30- a 4.45 a            | 10 - > 3.20 |  |  |
| Termine del colmo                          | 30 - • 1.15 p       | 15- » 1. 30° a | + 11 0                  | 15- » 4 ·   |  |  |
| Termine della piena                        | Ottob.<br>1 = + 2 p | » 9. – p       | i = 10 30 a             | 12 -        |  |  |
| Durata della piena crescente               | Ore 24.30           | Orc 18 48      | Ore 32, 13              | Ore 22, 20  |  |  |
| » della colma                              | » 12.18°            | » 21. 45°      | a 6. 13                 | · 24-40     |  |  |
| » della piena decrescente                  | » 24, 48°           | » 2ħ. —        | • 23. 50                | . 20        |  |  |
| • totale                                   | Ore 68.50           | Ore 64. 30     | Ore 62. —               | Ore #7. —   |  |  |
| Altezza iniziale della piena sotto guardia | 3°,00               | 3m,00          | 4**,80                  | 4",50       |  |  |
| Altezza finale idem                        | 3n,00               | 5m,00          | 4m,50                   | 4",87       |  |  |
| Colmo della piena sulla guardia            | 27,08               | 2m,43          | 2°,15                   | 2",12       |  |  |
| Ampiezza del colmo ,                       | 0",28               | 0",23          | 0°,97                   | 50,"0       |  |  |
| Deflusso unitario iniziale in m. c         | . 69                | 68             | 78                      | 78          |  |  |
| Deflusso unitario massimo in m. c          | 718                 | 785            | 613                     | 691         |  |  |
| Deflussi integrali in m. c.                |                     |                |                         |             |  |  |
| in piena crescente                         | 47 394 396          | 33 379 878     | 32 661 000              | 27 818 346  |  |  |
| In colma                                   | 30 872 369          | 46 703 488     | 14 213 631              | 60 059 480  |  |  |
| in piena decrescente                       | 15 265 413          | 36 110 142     | 23 403 834              | 21 745 404  |  |  |
| Totale                                     | 93 232 378          | 116 198 808    | 70 278 465              | 109 503 230 |  |  |

# PROSPETTO VI.

delle lunghezze in metri delle arginature del Panaro e della Secchia, e delle spese occorse nel trentennio 1815-44 per la loro sistemazione, manutenzione e difesa.

| ы       |                                     | Ar       | gini di b  | otta   | Corone   | 98         |        |              |
|---------|-------------------------------------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|--------------|
| FIUME   | TRONCO DEL FIUME                    | A destra | A sinistra | Totale | A destra | A sinistra | Totale | In complesso |
|         | Da S. Ambrogio a Bomporto           | 3293     | 4685       | 7978   | 7781     | 10466      | 18947  | 26228        |
| 20      | Da Bomporto alla biforcazione       | 3348     | 3033       | 6381   | 6840     | 11640      | 18 t80 | 24561        |
| Panaro  | Ramo Cavamento                      | 1215     | 270        | 1488   | 6180     | 6524       | 12674  | 14189        |
|         | Ramo della Lunga                    | 6991     | 8964       | 12988  | 4700a    | 14294      | 51298  | 44253        |
|         | Somme                               | 14847    | 13982      | 28799  | 37478    | 42924      | 80399  | 109198       |
| ii      | Da Ramo al Ponte Alto               |          | 1436       | 1436   | 8989     | 5964       | 9923   | 11389        |
| Secchia | Dal Ponte Alto al confine mantovano | 12449    | 13070      | 25519  | 33448    | 53721      | 67169  | 92688        |
| ٠,      | Somme                               | 12449    | 14506      | 26955  | 39407    | 37688      | 77092  | 104047       |

|                                                                  | PANARO   | SECCHIA  |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Spesa occorsa nel trentennio 1815-44                             | 1 572589 | 1 144368 |
| Si deduce quella del primo triennio comprendente la sistemazione | 480528   | 181084   |
| Restano pei ventisette anni successivi                           | 1 092261 | 963284   |
| Che danno la spesa media annuale di                              | 40454    | 58677    |

Posta a confronto questa spesa colle lunghezze degli argini di botta richiedenti il maggior dispendio, ne ri-

sulterebbe in ragione di metro corrente pel Panaro L. 1,408 e per la Secchia L. 1,524. Non starebbe quindi l'osservazione fatta al § 26, che la difesa degli argini di Secchia in botta sia di maggiore impegno al confronto di quelli del Panaro.

# INDICE DELLE MATERIE.

| Proemio                                                                                                  | g. 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| presa fra le Alpi e l'Apennino                                                                           |      |
| presa fra le Alps e l'Apennino                                                                           | :    |
| 2. Paludi precsistenti                                                                                   |      |
| 3. Antica e nuova strada Emilia                                                                          | - '  |
| 4. Linea delle sorgenti nella pianura subapennina.                                                       | ٠.   |
| 5, Flumi delle pianura 6. Cenna di qualeho accidente notevole nella pendenza della pianura               | - !  |
| 6. Cenna di qualeno accidente notevote nella princenza della pianura                                     | . 1  |
| 7. Cangiamenti cui soggiacque il corso inferiore della Scochie                                           | ÷    |
| 8. Cangiamenti avvenuti nei corso interpore dei Panaro e dell'Ence                                       | 4    |
| 9. Considerazioni selle maggiore o minore sotiebità del corso otteste di que firmi, e sogli effe         | ш.   |
| delle lors espansiagi                                                                                    | ,    |
| 10. Riedificazione di Modena, arginamento de fiuni, Canele Naviglio, deviazione del Formigine            | ٠.   |
| 11. Cavamente di Forceglia, e congiamenti nel corro del Pecare al Ficale                                 |      |
| 12. Prime boelfleazione del territorio compreso fra la Secchia ed il Pecero                              |      |
| 13. Boaldeezlone Brativogilo del territorio fra l'Esza e le Secchia                                      |      |
| 14. Seeto delle praticate booificazioni                                                                  |      |
| 15. Corso del Panaro a della Secebie, indole speciele di questi fiumi                                    |      |
| 16. Prodenze del Pasare e della Secente nei veri loro tronchi, e posizione del loro fondo rispet         |      |
| alle laterall eaupagne                                                                                   |      |
| 17. Principi diversi secendo i quali segui l'arginamento del Pacero e delle Secchia; loro navigentose    |      |
| 16. Cenni intorno all'indule ed all'arginamento degli altri fiemi e torrenti minori                      |      |
| 19. Esame dei fetti reletivi al progressivo anmento delle piene del Panero e delle Seccide               | . 1  |
| 20. Misura delle perinta del Pacere e delle Secchie nelle massime piene, e coefroeti coll'Adda i         |      |
| 21. Indegini circa alle cense dell'aumento delle piene                                                   | : :  |
| 22. Diasodamente de boschi nelle regiori montnose, loro conseguenze, e provvedimenti dati o              | 40   |
| darsi per errestarne il progresso, o porvi riparo                                                        | ۳.   |
| 23. Considerazioni sull'influenza delle alterazioni cui potrebbe essere andato soggetto l'alveo          | di i |
| gee'fami zelle piecera alta seperiere elle strada Emilia                                                 |      |
| 24. Siabilità delle bette, e ventaggi che ne derivane                                                    | 1    |
| 25. Opere di difese sulle Secebia; forma e dimensioni de' suol argini                                    | - 1  |
| 26. Opera simili sol Pagaro                                                                              | ÷    |
| 27. Opera simili sol torrenti del Reggiano                                                               | ÷    |
| 28. Opera simili luego ii Po                                                                             | ÷    |
| 29. Considerez lunt sopre I metodi di difese finora ndoperati                                            | •    |
| 30. Esame degli effetti ebe si etlerrebbera degli argiet eon scarpe a lerga base                         | •    |
| 3). Esame degli effetti ebe si otterrebbere eve si volcase raddrizzare il corso della Scechia            | •    |
| 31. Esame degli enotu ene il otterrespere eve si voicale randrittare il corso della Secchia              | •    |
| 33. Raddrizzameni i eseguiti od m sorso d'eserazione                                                     | -    |
| 33. Raddrizzamento el passo del Bacchello                                                                |      |
| effetti che se ne sono ottenuti                                                                          | Ξ.   |
| 35. todienzione dei motadi coi quali si potrabbero raddoleira elecne svolte della Secchia                |      |
| 36, Indela del Po presso Brancelle e congismenti avvenuti un quella frante, e cel tronco seperiore       |      |
| 37. Considerazioni che sarabbero a farsi aventi d'iotraprendere la riparazione della spende<br>Brescelle | di   |
| 38. Condizione della fronte del Boretto                                                                  | •    |
| UN. LANGUIDONG DELIA ITURIE DEL BOTELIO                                                                  | •    |



| 17                                                                                                                                                  | 15      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 40. Esamo degli effetti ottenibili dai pennelli o dalle opere aderenti nella difesa delle sponde del Po, per eui si ritengono preferibili le ultime | 18      |
|                                                                                                                                                     | 50      |
| 42. Esamo del modo di difendere la città dei Finale dalle piene del Panaro. Deserizione di quella località, e cangiamenti cui soggiacque            | 51      |
|                                                                                                                                                     | 53      |
| 44. Proposizione dell'ing. Bergolli per le riunione di Panaro in Cavamento alfine di liberare la                                                    | 54      |
|                                                                                                                                                     | 55      |
| 46. Considerazioni suile precedenti proposte                                                                                                        | 56      |
| 47. Il progetto del nuovo Naviglio in continuazione di quello di Modena seema le difficoltà della riunione dei due rami del Panaro                  | 57      |
|                                                                                                                                                     | 8       |
| 49. Sistemazione degli scoli holognesi e nonantolani confinenti nel Cavamento di Foscaglia; deserizione del luoghi                                  | vi      |
| 50. Progetti stati presentati; ultimo progetto Pancaldi per la diversione della Muzza in Panaro                                                     | 59      |
|                                                                                                                                                     | 60      |
|                                                                                                                                                     | 61      |
| 53. indleazione dei canali che alimentano il Naviglio di Modena — Canale di S. Pietro — dei Dia-                                                    |         |
|                                                                                                                                                     | 0.4     |
|                                                                                                                                                     | 66      |
|                                                                                                                                                     | 37      |
|                                                                                                                                                     | 18      |
|                                                                                                                                                     | 59      |
|                                                                                                                                                     | vi<br>O |
|                                                                                                                                                     | 2       |
|                                                                                                                                                     | 3       |
| 62. Difetti nell' uso delle acque per l'irrigaziono della pianura modenese, e modo col quale se no                                                  | 3       |
|                                                                                                                                                     | 4       |
| 63. Somma importanza di provvedere alla macinatura del grani nella pianura; miglioramenti che si                                                    | 7       |
|                                                                                                                                                     | 15      |
|                                                                                                                                                     | 76      |
| 65. Considerazioni sul progetto summentovato                                                                                                        | 8       |
| 66. Vicende del Po di Ferrara, del Reno e del Panaro, per le quali si è reso infelice lo scolo del Circondario di Burana                            | 80      |
|                                                                                                                                                     | 33      |
|                                                                                                                                                     | 35      |
| 69. Proposizioni simili fatte in questo accolo, o lavori intrapresi per la costruzione della botte sotto                                            | 36      |
| 70. Progetto Ferlini per migliorare la navigazione del Po di Volano, e trattative per associario ai-                                                | 89      |
|                                                                                                                                                     | 90      |
|                                                                                                                                                     | 94      |
| Conclusions acres prosente memoris                                                                                                                  |         |
| NOTE FINALI ILLUSTRATIVE.                                                                                                                           |         |
| Note a Sui congismenti sui coggiscore l'andomente del firmi e constit delle cuddescritte nienure                                                    |         |

| Note A. | Sui | cangiamentl | eui | soggiacque | l' andamento | đel | fiumi | e canali | della | suddescritia | pianura |
|---------|-----|-------------|-----|------------|--------------|-----|-------|----------|-------|--------------|---------|
|---------|-----|-------------|-----|------------|--------------|-----|-------|----------|-------|--------------|---------|

|     | subapennina:                                                                                   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | 1.º Dei Po, dei Bundeno, della Zara e dei Largione o Lirone                                    |  |
|     | 2.º Seechia, Mociena, Acquaiunga, Canale e Naviglio di Modena e Panaro ivi                     |  |
| 10. | Sugli seavi praticati nell'interno della città di Modena                                       |  |
|     | Sulle piene della Secehia o del Panaro                                                         |  |
| D.  | Snlie alterazioni dei reggime della Secebia dipendenti dalic chiuse del molini elevate snl     |  |
|     | eorso di essa. Aggiunta sul raddrizzamenli da ultimo eseguiti                                  |  |
| ж.  | Sulle più Importanti botti sotterrance pei canali di derivazione e di scolo della pianura sub- |  |
|     | apennina fra i'Enza ed il Panaro                                                               |  |
| -   | Culle eletementane delle derivertane del canali di Modene e di Recolo delle Canable . 449      |  |

- a. Sul pozzi modeoszi, sulla atilizzazione delle sorgenti, a sol parfezionamento del moltal in Covamente; pel compimento del euovo Naviglio di Modena, a per la sistemazione del

### PROSPETTI NEMERICA.

# TAVOLE.

Caria idrografice del Po. Tav. I. Carta Idrografica del Modenese e del Reggiono, Tov. II. Disegni delle hotti sotterrance principeli pel casuli di derivazione e di scolo della pianora andriaseritta.

ldem, col disegno di ce pozzo modenese d'orqua saglicota. Tav. IV.



FINE.

|    |      |      |       | ERRORI                       | CORREZIONI                                            |
|----|------|------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| â  | Nota | Pag. | Linea |                              |                                                       |
| 48 | (1)  | 58   | 6     | destinando quello della      | chiudendo quello della                                |
|    |      |      |       | Lunga qual canale de' Molivi | Lunga e conservando il canale de' Molini              |
|    | _    | 72   |       | della lunghezza di 250m      | della lunghezza di 280 <sup>m</sup>                   |
| 72 | (1)  | 97   | 2     | meglio concordarsi           | meglio concordare                                     |
| -  | A    | 106  | 36    | et rerdhibicionem navium     | at reidhibicionem ipsius<br>ripe, et ligaturam navium |
| -  | • с  | 130  | 22    | (2 2)                        | (2 23)                                                |

Rec 425231

# Carla idrografica del Lo







61.2

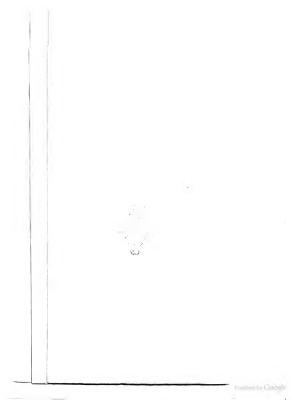





17



M. Lucarini
LEGATORIA DI LIBRI
SCATOLE E AFFINI

